



## TRACTATO.VTILE.E.SALVTIFERO.DE LI.CONSIGLI.DE.LASALVTE.DEL.PEC, CATORE.

GLI magnifici conservatori prestanti cavaleri venerabili e devoti citadini del borgo de sancto sepulcro frate Antonio de vercelli professore de lordene e regola de li frati menori. Manda mile

salute con pace sempiterna. Auendo io sacto al/ guni sermoi informa de predicacione nella terra nostra fra gli altri sermoni me singularmete accaduto de sar alcuni sermoni chiamati sermoni de li coligli de la salute del peccatore . Il qua li per diuina gratia. Essendo sumamete piazuti a tuto lo po/ pulo pregato io da la magiore parte de li citadini pricipali che io per opera de caritade et etia qua maxime per utilitade e la/ lute de le anime me dignasse de volere soto breue e picolo co/ pédio in sermone uolgare insiema coponere & scruere li pre/ diti coligli de salute e cosi fare che per ogne modo uoi gli aue sti .Io como sitibondo & desideroxo de satissare a ogne uostra iusta santa & onesta peticione & domanda azio in tuto delibe rato de uolerui cosolare. Auixandoui che molto magiore cosa farebe & intendo de sare per quella nobile & benedeta & ue/ nerabile comunita. Tredeci congli ue decbiarai ad utilitade & salute de ogne grandissimo peccatore mediate li quali uedesti chiaramete che non be coli grande peccatore el quale soto le ale de essicosigli facilissima mete no si possa saluare. Or piglia, ti el primo cossiglio al nome de dio.

L primo cossiglio che io dede & do ad ogne peccarore in remedio de sua salute e dito cossiglio de sidelita secundo la sentecia de santo ambroxio nel libro chiamato exameron cias, cuno bono maistro in ogne opera sua nanze chel sazia so edisicio prima pone uno sundamento sermo e stabile sopra il quale sundameto tute quate le altre parte de so ediscio se reposano o iaceno senza so quale fondameto nulo maestro mai potere, be sare ediscio ueruno. Volendo io spiritual mente seguitare





la forma el modo del maestro materiale azio chio posa fare che lo peccatoe observa tuti gli altri dodeci cossigli seguenti. Do p pmo conglio a ciascuno homo el conglio de la fidelita cioe che ogne homo ahia ferma fede certa fede & in dubitabel fede che de ogne bono pensero del core o uero de ogne bona cogitacio ne de ogne bona parola de ogne bona nirtuosa operacione sera remunerato e premiato da lo onnipotete dio. Ite ciascuno abia ferma fede certa e in dubitabel fede che de ogne malo pelero o cogitacione de ogne mala parola & de ogne mala e uicioxa o/ peracione che fara i questo modo sera punito nel lastra uita dal iusto & onnipotente dio questa e sentecia de augustino che nu lo bene po pasare che no sia da dio remunerato. Ité nulo male po pasare che da dio no sia punito. La rasone per la quale tu dei credere sermamete con uera sede che de ogne bene serai remu nerato e de ogne malserai punito e questa. O peccatore io ti do mado se tucredi che dio sia. Forsi dirai misere. Io ue diro el ue ro io no uidi mai dio ne me pare chio el posa uedere unde no ue denuo dio io quasi credo che dio no sia e po aiogo peccato a pec cato ma le io sapele che dio suse credere be onninamete chel me deuese punire del percaro mio e pero me cessaria de peccare. O pouerello peccatore como sei inganato dal demonio creden, do che dio no sia e po pecci. Or sta atento ti prego per amor de dio poche io amano amano ti uoglio cauare questa mala opinio ne dal tuo core e uogliote mostrare che dio sia e no mel poter/ ai negare e percolequente auendoti mostrato che dio he. Sera bisogno che me cosessiche ogne bene sera dalui remunerato e ogne male sera da lui punito. Or di me el uero tene prego uede îti tu mai el sole la marina quando se leua dirai si uedestitu mai onde na el sole alora de terza dirai si te domando sel sole abora de terza sta piu in quelo logo doue che se staua lamatina quado se seuo dirai non anzi agio ueduto co lochio mio chel sole se mo sto da uno loco a uno alto. Or sta bene questo e quelo che io cer co e uo cercando che tu me confesi che co lochio tuo uedi chel so le se moue da uno locho a uno altro. Ancora ti domado or ma

responde à raxione la sera doue sta el sole diras sta ne le parte de occidente or dime Rando el sole ne le parte doccidente ti domando sel sta in quelo locho doue stava la matina quado si leuo dirai mise no anzi el sole e mosto da uno locho a laltro guarda ti prego no me ingani di el uero sel sole sta la sera do. ue che se staua la matina dirai. Io ue dico el uero no uel poso p niente negare. 10 uedo espresamente co li ochi mei chel sole e ito e mosto da uno locho a uno altro locho zoe da loriete a so cidente e la serà no sta piu in quelo locho doue che se staua la matina. Or oltra io tidomando chi e colui che moue quelo so le cocio sia cosa chel sole segundo listheologi non abia anima ma sia como saria una preda precioxa il sole non simoue da p le e niente di meno coli ochi torcontinuamete secondo che ai dito e cofesato, tu lo uedi mouere e gire da uno loco a uno alto dime el uero chi e colni che moue elsole ti domando se he ho/ mo o doachel moua dirai no per che legondo li filosofi il sole e mazore de tuta la tera & eciá e tanto alto che ne homo ne do na lo po adiugere se no e aduncha ne homo ne dona che mo ua el sole, e pur tuta via lo vedi movere, chi e docha colvi chel moue. Ora mai fa bilogno uogli o no che tu cridi adalta uoce e le dio eterno e le dio onnipotéte e le dio creatore de tuto lu niuerso il quale moue il sole da loriente alocidete e da lociden te aloriente. Or laudato sia dio or mai credo io che tu non ta toai fede ma sei certisimoche dio e.or crede tu adeso che dio ha dirai miler fr. jo credo che dio be e perniete no poso di que/ sto dubitare. Or oltra io ti domando prosuponedo che dio si a. letu credi che sia iusto o in iusto. Responderai dio per nie te non poessere in justo, per che in dio non po chadere al cuno manchamento anzi diro piu se io uolese dire che dio suse in ju/ sto no sarebe altro adire seno che dio non e dio. Confeso docha che dio e e chele iusto. Or oltra ai gia confesato che dio e e che le susto. Te dimando chi e cholui che e dito essere justo dirai colui che actualmente sa iusticia e dito essere iusto. Verbi gra cia non direbe mai alcuno iudice essere iusto se lui non facese

insticia. Or oltra confesato ai che dio he e che le iusto.ti do/ mando se tucredi che dio deba fare iusticia, dirai si che lo cre do altraméte diria che dio no fuse iusto se no sacese iusticia Or oltra che cosa e iusticia. Iusticia no e altro se no rendere bene a chi fa bene e rendere male a chi fa male como ogni di uediamo pesperieza che se alcuno ladro nela cita o tera sa male. la iusticia per che ha fato male li rende male po che lo fa inpicare e apandere. Ma se alcuno sa bene nela cita o tera uediamoche la iusticia li rende bene p bene. Or auedo mi co fesato tuche dio he e che he iusto e che esendo iusto sa bisog no che faza iusticia. e che iusticia be rendere bene a chi fa be ne. male a chi fa male. Doncha io te cocludo oninamete la p positione mia esere uera che de ogne bene o male che somo sa e necessario che sia punito o remunerato. altramete io co cludoche se tu facese bene o male e dio non te remunerase o punise. dio non sarebe iusto po che no fareue secodo che uole la iusticia che rende a ciascuno secodo che ha meritato. O pe ccatore abi adoncha fede sopra tute le cose che se sai bene a/ uerai bene e se sai male auerai male e pegio. Questo cosiglio docha e che ogni bene lera remuerato e ogni malesera pu nito. pgo e uoglio che ciascuno lo poga nelo suo core e abia se de uera de esere punito e premiato de ogne cosa che sara: Forse poteresti dire pche me dai questo coliglio che io cre/ da oninamete de esere punito o remunerato deogne mia o/ peracione te respondo che debi auere tal sede per tre raxone La pma raxone se chima uirtuoxita. auedo la psona ferma: sede che dio he remuneratore de ogne uirtu o uero de ogne opera uirtuoxa subitamete li uene nel core. la uirtude dela speraza pla quale lanima se leua sopra se asperare che dio li dara mediate le uirtude el pmio de uita eterna oltra la spe/ raza. echo li uiene ne lanima lo amor de dio e del psimo un/ de dice lanima che ha fede uera da poi che dio remunera og ni bene. Io uoio amare dio sopra tute le cose del modo e uo glio amare ognimio pximo e amico o memico che me sia:

pamor de dio po che de questi amori saro remunerato oli tra lo amore uene lopa dice lanima che a fede da poi che ogni opa sera remunerata da dio io uoio obseruare la uirtu de la castita la uirtu de la sede nel sacto matremonio la uirtu de la bumilita la uirtu de la charita & elemoxina uoi o sactificare le feste uoiosernare la instizia uoio ieiunare tute le uigilie e cosi breue mete auendo sanima ferma fede de essere remu/ nerata premiata e pagata de ogni uirtu e bene che fara in questo modo ogni uirtu e bene e santa operazione Li pare facile a fare Et quado masime lanima che a sede de essere re/ munerata se moue mosto uosontiera a sare ogne bene consi derando quela santissima benedicione la quale sera data có la bocha de dio omnipotente atute leanime uirtuoxe nel di del judicio cioe uenite anime mie uenite sorele mie uenite figlioli mei p che uni seti stati fideli e uirtuoxi jo ui do la mia santissima benedicione intrate doncha p merito de le uostre uirtute aposeder el reame de uita eterna el quale ue agio aparegiato nante che io crease el modo O anima sidele o anima x piana ora mai credo che auendo uera fede te exer/ citarai in ogni uirtude a te possibile p meritare di receuere tanto merito tanto premio tanto trionfo e tanta benedici/ one e cho doncha como a uendo uera fede che dio te debia de ogni opa uirtuoxa premiare facilmete te exercitarai in ogne uirtude Secondariamente debi auere serma sede de essere remunerata de ogni opacione perraxone de la cesabilita se/ codo che cholui che no na fede de e sere puito de li peccati soi pero chel gionge peccato a pectato.coli p contrario colui che a fede che ogni sua mala operacione sera punita non tanto se mete in adoperare tute le uirtu a se posibile ma se mete a fus gire ogne peccaro e uicio piuche no fugireue iltolico o uero il ueneno del serpente e questo sa masimamete p che sa che cometendo tale peccato sera ogninamente punito da la soti/ le iustizia de dio onde dice lanima che a uera fede per certo non uoglio fare piu tale luxuria p che fero punita non uolio

fare tale adulterio p che son certo che saro punita non uolio biastemare p che saro punita. non uoio portar odio p che sa/ ro punita.non uoio fare tal contrato illicito pehe lero puni ta.non uolio portar tale uanitade p che saro punita e coli fu gira e lasara ogne peccato e uicio. auedo ferma fede de eleze punita de ogne male che saro E masimaméte sugira Elase, ra ogne peccato auendo ferma fede de receuere nel di del iu/ dicio quela finale e teribile sentenzia de dio cioe partitiue da me maledeti peccatori e andati a stare co el demonio e co tuti loi copagni nel foco eterno lenza speranza de mai pote/ re uscire. O sententia teribile. O sententia spauroxa. O sen tentia de esere portata comnuamete nel core. in uerita chia/ uera fede che questa sentetia e maledicione se dara al post tu to ali peccatori. p certo notanto no peccara ma fugira ogne peccato e acostarase a ogne uirtu Echo doncha como auendo uera fede che dio punira ogne peccato che lanima fuge facil/ mente ogne pec cato. La terza ragione p la quale lomo de a uere fede che dioremunerara ogne opa le chiama raxone de meritabilità ciòe di merito dice sco tomazo de aquino nel libro ciamato secuda secude nela questione secoda e nel nono arricolo chedeli grandi meritiche possa agistare in questo modo la creatura humana sie auere sede: E credere che dio lia remuneratore de ogne uirtute: e punitore de ogne pecca. to.la raxone e questa credere chel corpo humano morto e de uorato da li uermi e in cenerato debba puirtu e potentia de dio resustrare como era prima cioe se debia una altra nolta agiongere con lanima sua e cost esere remunerato e glorifica/ to da dio co lanima iusta o uero iudicato al foco eterno co la nima peccatrice questa e una cosa sopra naturale la quale so inteleto bumano non po ne intedere ne sapere unde lanima fidele la quale dice. O signor dio mio non obstante che p na tura io non posso copredere como il mio corpo icenerato se debia reuenire al anima mia e cosi debia esere pintato secodo che in questo modo se sara exercitato. O i uscii. o i uertude

niéte di meno p tuo amore: io cre do p fede quello che p natura non posso coprendere. O grande merito. O grando guadagno. O grande premio e hauere tal fede non se poterebe estimare. Quelo che ai dito del corpo che cotra ogne uirtude naturale el resultare così dico chi crede tuti si altri articoli dela santissia fede e grandissimo merito e sopra ogne estima cione. E cho doncha. O peccatore el primo consisto el quale tagio dato chiamato cossisto de sidelita: sa che sempre servi questo consisto po che seguitara i ogne uirtute e sugirai ogne peccato e auerai p tale credere uno merito grandissimo e mirabise. Ora i el primo cossisto de salute. toli doncha lo se/

gondo che e chiamato confilio de celabilita

L'secondo confilio de salute e chiamato costilio de cesa/ bilita. Me pare de uedere che lomo peccatore il quale ba sentuto il primo cossilio de la sede: me porebe dire bene.o padre mio io agio audito il primo cossilio de la sede che io de/ bo auere cioe como dio de ogne uertude chio faro me remu/ nerara e che de ogni peccato me punira non auendo io prima questa fede adeso che me aueti deciarata. io agio questa tale fede ue domado se questa mia fede e sufficiente a poterme sal uare. Te respodo co alta uoce dicedo none: none none che no basta a salute. questa mia fede e sufficiente a poterme salua/ re. Te respondo questa tale sede ancho e necesaria ala salute tua che tu serui il secodo consilio. forsi dira el peccatore, qua le questo secondo consilio.io te uoio respondere molto be ne: ma primo che io te responda: or me responde tu.a me te domando quale la prima lege la prima regula lo primo comeodamento e lo primo amaistrameto che da lo saujo me dico a lo infirmo il quale domada cosilio de sanitade corpora le. Credo responderai chel primo comandamento che da el medico alo infermo e labstinetia dele cose nociue. O quato bene repondesti. Orsu auendo tu resposto a me io sono con tento de respodere a testu me domandi doncha non bastado il primo colilio de la fede ala salute. Quale lo secodo consis

liop lo quale lomo peccatore se posaluare. Te respondo co alta uoce Labstinencia del peccato. Labstinentia del peccato Labstinentia del peccato cioe che plo auegnire abii fermo pponimeto de abstenerse de ogne peccato uerbi grazia.se sei stato biastematore non volere più biastemare. se sei stato uano o uana non uolere piu portare uanitade e cosi dico de ogni altro uicio e peccato. questa e quela santissima regola e comandamento la quale el nostro medico spirituale Y por crate cioe cristo benedeto esendo in questo modo sempre de/ de ale anime inferme de le quale esso aueua cura speciale po che lo primo comandamento che lui daua a ogni peccatore era questo chel diceua Va fiolo e no nolere piu peccare nel tepo da uenire masimamete dede questo cosilio desalute a quela adultera la qualfu retrouada in adulterio como se re/ cita nel octanocapitolo de zouane euagelista. unde le dise ua fiola mia e non uolere piu peccare se tu te uo saluare. Cost dico 10:e do cossisso a ciascuno peccatore che se uole saluare che pla uenire le abstenga per ogni modo de ogni peccato. O quanto duro plare e questo dira el peccatore gia inuetera/ to nel peccaro. O quato aspero sermone e questo dira somo carnale chio mai piu no debia peccare carnalmente no credo mai potere servare questo consilio uerbigra dira lo carnale peccatore auendo io tenuto grande tpo alguna concubina co la quale agrome tolto ogne mia dilectacio e or como sara mai possibile che io me abstenga senpre mai da essa no credo che mai no mene potero abstenere per la mala usanza. Si melmente dirael merchadante io lono stato ora mai trenta anni nel arte de la merchanzia e in tuto questo tepo senpre son stato menzonaro iuratore e proiuratore biastimatore.e como sara mai possibile che io me possa p la uenire absteni re da ogni menzonega iurameto projuro: o biastema. Cre/ do no sera mai possibile. Simelmente dira la dona uana ora sono circa octo anni che ogni matina me sono usata de polire el corpo ornare il corpo mio de diuerse uanitade e polizie

per aparere bela o alimii amatori. o uero al populo che me uedeua Or como fera mai posibile che me astenga da queste cose longo tempo uxate no credo che sera mai possibile Si, melmente dira ciascuno peccatore secondo la condicione del peccato suoche no e posibile de poterse abstenere Volendo io dare remidio de salute atuti uoy ui uolio dare uno amaist, raméto tuti quanti con lo quale inte le cose predite lasareti facilmete e si coleruariti da ogni peco Viene qua O tu da la concubina il quale dice che mai no te ne poterarabstenere io ti do questo amaistrameto Fa uno fermo pponimeto nel ai mo tuo dicendo Or su i fino al di pxente agio peccaro carnal mente de corinuo ma per amore de dio padre io me delibero domane abstenere da ogni libidine e peccato carnale uolio i tuto offerire il di de domane a dio padre acio che facendo a lui questa picola elemoxinella lui me possa drizare ne la uia de la salute lo te dico O peccatore se tu farai questo ppo nimento de abstenere solamente una giornata per amore de dio padre uedendo dio padre che auerai fato quello bono pi ponimente p suo amore son certo che dio padre te canpera da ogni peccato carnale p quello di. e se pure la carne el dia/ uolo fortemente te molestase del peccaro de la carne respon di li abiati pacienzia al mancho el di de ogi p che el di de o/ gie promisso a dio padre e auendo a lui offerto e consecrato lo di dogi no nolio rumpere la promella.e se pure e la diauo lo te facese crescere lo incendio de la carne p modo che te pa/ rele quali de non poterte abstenere ua presto e core in qual che loco ala oracione e crida con alta uoce. O padre amantissa mo echo che tagio promesso de donare el di de ogino uolen do peccare piu carnalmente unde essendo io tentato dal ini/ mico de la carne p modo che quasi non posso piu resistere te prego aiuteme. aiuteme bono padre che se non me aiuti e dai uno pocho de forteza non posso piu resistere. Se tu farai prima doncha quelo bono proponimento e oltra di questo e sendo fortemete molestato prega dio padre con bo

na fede che re aiuti date di bona uoia che p gracia de dio pa/ dre camperai quello di da ognicarnal peccato. Auendo cam pato quello di che non sei caduto in peccato: la sera seguente fa questo proponimento beri io p gracia de dio padre fu con servato dal peccato carnale. Orsuil di dedomane io el voio promettere e consacrare al spirito santo e auedo fato questo proponimento setu sarai tropo molestato da la carne ua e crida con tute le forze del core tuo e di al spirito santo. O spirito santo aiuta me. aiuta me. aiuta me che quali no posso piu se cosi farai sia certissimo chel spirito santo te aiutara. or auendo cost campato il secondo di promette uno altro di al fi olo de dio e se sarai temtato ricore da lui campato. il terzo di pmete uno altro di pamore de christo el quale ptuo amore fu crucifisso i forma de latrone e p dare ate uita eterna lui re ceuete la morte acerbissima e auedo alui promisso le sarai for tamente tenptato ricorre ad li pedi de la croce e pgalo che p lo merito de la sua passione te aiuti sia certo che te aiutara laltro difa che pogne modo el promete a la uirgine maria e le lerai molestato ricorre da lei po che presto psto serai libe, rato da ogne tenptatione. poi promete uno altro di a scofra celcho o a uno altro sco o sca se tu se ruarai questa regula cre/ demi che ibreuo tepo intal modo te piacera la uirtu de la ca stita che chi re parlasse pure una parola carnale te parera se/ tire uno gradissimo sacrilegio ymo piu dico se suarai questa regola e doctrina no dubito niente che in breuo tenpo tato te despiacera lo peco carnale che etia se auesti el modo di pec care te parera ipossibile el peccare equesto pcedera massima mente plegrazie le quale re sarano date de di in di dadio pa dre dal fiolo dal spirito santo da xpo bene deto da la uergine gloriola p lo amore del li quali te abstenerai Orecho que tacile dotrina te agio data p non peccare piu carnalmente p lo auenire ma fache tu co mezi a prouarla e metere in opera e non dubitareche presto serai casto e mondo e puro como se mai no auesti prouato que cola sia peccato carnale Simel

mente o merchadante te respondo echo che tanto tempo ser stato menzonaro iuratore projuratore biastematore e tu di/ ce che p la mala uxanza non ti poterai abstenere da le predi te cole .e io te dico e certifico che molto facilmente teguar, darai da tuti li prediti uicii emale uxanze se farai quello che te diro lo uolio che tu te proponi primo nel animo tuo de no volere piufare menzonega ne giurare ne biastemare e ultra questo bono proponimento io uoto che tute proponi nel animo tuo che le pure te achadese iurare biastemare. ofa re menzonega p discorso de lingua plamala uxanza pasara o p malicia che ogni uolta che te achadera afare uno de li pre diti defeti che como la uerai fato presto presto dicha una aue maria etiadio se tu sust nate lo imperatore sa che la dichi.e se non la no dire in publico dila secretamente o uero sato u/ no deli defetifa proponimento de baxare la tera p ogni uol ta chel te acadera peccare. Se seruarai questa regula la quale e facilissima a ciascuno metre saue maria che dirai.o uero al tra cola picola che farai son certissimo non pasera uno mexe no due septimane che tu non saperai fare menzonega non giurare non biastemare anzi se sentirai alguno sare tati dese ti ti parera che faceno grandissimo sacrilegio. Fa doncha che p ogne modo ru proui questa regoleta po che senza alcu/ na tua graueza sera casone de farte santo in picolo tempo. si melmete dico a te o dona a la quale dice che pare che mai no poterai lassare le tue uanitade p che longo tempo sei uxata melle. lo ti prometto che se tu intendi de servare questa re gola che io ti uoto dare che non passera longo tempo che tu lerai la piu honesta . la piu nirenoxa . la piu morale. e la piu mortificata dona che agia tuta la terra.o uero la cita. Fa don cha a questo modo secondo che domane segonda la tua mala uxanzajte ornaresti de quatro o uero de sei spezie de uani/ tade sache ne lassi una picola plo amore de dio lastra festa lasene una altra picola lastra sesta una altera picola cosi sa cendo date de bona uoia che presso bso mete la diuina gra

zia pla quale tu te abstengi da le plite cose ogni uanita te uerra in despiacere e in abominatione po te a gio dito che in piu uolte e non in una uolta sola lasi le tue nanitade p che se io te uolese consiliare che tu le lasase tute i una uolta credo chel te parereue tanto duro: tanto graue e dificile pla mala uxanza e uergogache forse no faresti niente Nocredo p niente che jo facese bene nedendo te esere grandissima pe catrice o uero uedendo uno altro grandissimo peccatore li qualiforsiaueti piu peccati supra la cosienzia che no haueti capeli sopra lo capo se io in uno trato uero i uno colpo us uo le le fare la sare in sema isema tuti li peccati uostri e cosia pi edi gionti mandarui in uita etna Do questa cola no faro gia io po che questa no me pare nia de salute ancho credo che se: io te uolese dare consilio che p ogne modo lassasti ogne pec cato tuo. e ogne tua mala uxanza in uno trato forse che te desperaristi. e me biastemaristi. e lasaresti molti benia sare li quali aueresti sati se 10 piu bumanamente te auese a consi/ gliara.e forsi faresti pegioche prima eche più e forse sareue casone demandare a casa del diauolo sanima tua e sanima: mia in sema i sema di bela copagnia O grande guadagno. che aneresti sato o fratre antonio a dare tale cosilio Orme, telo ne la borsa Or achasa dico doncha O dona uana che lasa, do ogi una picola uanita domaneuna altra laltro domane unaltra che pito presto serai santa e honesta e auerai i abomi natione ogne mala uanitade: O dona uana io te cognosco in lino ali chalchagni e po me pare de uedere e coprendere che forsi me dirai: O se io laso tale uanitade no obstante che a poco a poco le la la io laro la piu uituperata La piu uilifica ta e la piu desprexiata dona che agia lacita Soncerta e ni/ ente ne dubito che ogni uno che me uedera cosi mutata e spo liata de le mie uanitade uxate le fara befe di me dicendo gu arda quela bestia la quale prima pareua una regina co li soi ornamenti adesso pare che quali sia nna fornara uilissima. o uana uana bene sapeua io che lo demonio p non lassarte di

metere le tue uanitade te isignareue in antiali ogitoi qual/ che excusacione maladeta niente dimeno a queloche tu dice che sarai uituperata da ogni gente demetendo le tue male uanitade te rispondo con alta uoce. Non e uero. Non e uero None uero che debii esere uituperata p deponere le tue ua/ nitade. Anzi serai da ogne gente laudata comendata. e ex/ altata.e sublimata como degna de ogne laude nel conspeto de dio. e de tuti li bomini. e done de la cita. e che piu sera molti e molte forse p tuo esemplo demeterano.le uanitade sue li quali li portereueno. e p questo non tanto serai lauda, ta:ma serai casone de guadagnave molte anime a dio p tuo bono esemplo le quale se damnareueno p tuo male esemplo Te diro melio che auendo posto da canto ognitua uanitade e andado a la gexia o inaltro loco. secondo che prima andado ala gexia: o pla cita ogni omo che te uedeua ornata dele tue uanitade demonstrando te con el dito diceuano echo quanto e uana ne li acti exteriori quela dona così debe esere uana dentro nel anima como e di fori circa el corpo. Adesso ogni uno mutara uerso e dira guarda quela dona tanto honesta e cosi presto mutata:in uero e la de auere riceuto alguna gran dissimagracia nel anima dopo che tanto ua bonesta con lo a bito e uestito exteriore. e la pare uno spegio di bono esen/ pio a tuta la citade. Questo si non po esere seno da dio e simi le altre laude. Serano dicte per promesione de dio. Echo doncha como el dianolo che te dicena che saresti nergognata. como lui mente sassamente. Ora atendi doncha al consilio mio e deponi ogne uanitade e non attendere al consilio del diauolo il quale non per altro ti sa portare tale uanitade seno per potere beuere el sangue tuo do poi la morte tua che la dona che demete le uanitade sia laudata ne bailo esenplo de la magdalena spegio su dogni uamtade la quale auendo lasa ta la uanita fu excusata e laudata con la bocha de christo be, nedero incasa de simone leproso prima se diceua de la mada lena al septimo capitolo de luca. Ecce mulier peccatrix adeso

e mutado uerso da cristo il quale lauda la madalena. Non me estendo a dire la istoria cioe quanto altamente la su laudata da christo laso questo pensero a tep non esere tropo proliso nel mioscriuere. A casa: dico adoncha che deponendo le tue uanitade.a poco.a poco serai laudata e da dio e da li bomini Or esendo conuinto lo inimico per una uia me pare chel de monio temetera nel core una altra maladeta excusacione. e dira. O quanto uolentera lasareue questa uanitaie. O con quanto bono core e animo mo me uestireue de ogni honesta de. ma il marito mio non uole ne uora p niente. como faro doncha che molto uoleterale la sareue echo che non posso sel marito mio non consente. o anima. o anima privata de ogni bonestade e gracia. O anima sbandita ale trobe de li angeli de uita eterna. bene sapeua 10 che p non lasarti deponere le tue uanitade el demoio te trouareue no ua ma salsa excusa cione niente dimeno secodo che la prima excusacione dal de monio trouata:ma date fata estata conuinta e reputata una fanfaluca uolio che sapi che pmancho fatiga e parole te mo straro come questa excusacione sera reputata da manco che la prima. Tu dice. O dona uana. anzie il diauolo quelo che tel fa direche lo to marito p niente sara contento che deme/ tile tue uanitade. do: io ti prego ma dimi el uero chie stato principale caxone che tu portasti queste uanitade o tu.o ue ro il marito. Se tu me uoli dire el uero responderai e le uero che io con le mie parole dolce e con le mie blandicie e con le parole aspere e conso uolto irato e piu uoltecon auere fato el disnare e la cena senza sale in modoche lagiotirato a con sentire che lui me coprase le uanitade che agio e cosi le por/ to e leagio portate in sino aqui .o dio benedeto ora mai ti uolio laudare con tuto il core po che contra la uxanza agiol trouata una dona sola fratute le altre la quale me ha dito e uero sinzeramente a casa: tu dice che con parole e altre cose ses statacasone che somarito tuote a consentito a portare queste uanitade, e io tedico doncha che p quelo medesimo

modo con el quale a consentito che le poiti con quelo mede smose tu uole sera contento che sedeponi ua doncha e pre/ ga lo tuo marito per lo amore de dio chel sia contento che tu deponi ogne uanitade nxando con lui parole dolce e blan dicie e lonsenge. esenon consente tu me intendi bene uxa parole aspere e commatorie dimostra il uolto turbato. Fa chel mangia el disnare e la cena senza sale. Or a casa. io son certo se tu el pregi p lo amore de dio e p salute de lanima tu a che lui sera contentissimo. Ora ai audito lo consilio meti/ lo donchà in opacione apoco: apoco. Ogni cosa che agio di, to de la uanita de la dono in che modo nan la de piu usare in/ tendo auer dito etia dio ali gioueni e homini uani. Orecho doncha como a no peccare piu p lo auenire e cola molto faci le a ogni homo pur che lui uoglia per tre regione sa bixo, gno al peccatore de servare questo secondo consilio cioe de non uolere piu peccare. prima p ragione de minorita dice lo filosofo nel sexto de la topica che piaga gia conionta a piaga fa cresere el male a lo infermo e pcosequente cresendo el mas le crese etià dio el dolore cosi spiritualmente chi ha uno pec cato nel anima e fa il secondo crese il male nel anima cioe la insirmitaspirituale e cresendo il male crese p consequente la obligacione de magior pena.o in questo mondo. o nel pur/ gatorio. o uero nelo inferno e p el contrario abstenendo se dal peccato non e altro che diminuire la sua pena unde dico, no comunamente li facri theologi nel primo de le sentezie che se alcuno p reuelacione de dio sapele certamente de esere damnato anchora pniente douereue sare il secondo peccato mortale hauendo fato il primo e questo douereue fare pris ma p non ofendere piu ala diuina maiestade. lo secondario p noncresere la pena sua nel inferno. O peccadore echo la pris ma ragione p la quale piu oltra non dei peccare. Tole la se, gonda ragione la quale e dita ragione de elongabilita. do 10 domando peccatore se ai uoia de retornare a dio. dirai.si. or su. Se tu uoli propinquare a dio. sai che des sare. te conuene

plo primo passo che ai afare asirmarte sulo paso tuo e poi tornare in dreto e cosi trouarai dio dal quale molto ti sei di, lungato. Doio te uoio dare uno belo esenplo p che melio me intendi. Echo le qua uno homo il quale e a peroxa. e a dexiderio de gire aroma che fa costui se mete in camino e uene uerso castelo gionto da castelo nasene al borgo. dal bor go uasene a siorenza.andando costui p questa tale uia: echo si se in contra in uno altro uradante e bauendolo prima salu tato si dice doue nai. doue nai. O copagnone colur responde Io uado aroma o uero io uoio giere aroma. dice lo uiadante O cariuelo tune uai malo e pegio tu ai smarita la uia e qua to piuuai oltra tanto pinti uai dissongando da roma a que! sto modo no giogerai maia roma. Responde colui e dice È come me conuene sare. Responde colui e dice Fermate pri ma supra ognicola e non andare piu oltra e poi sermo che sarai ritorna in dreto e ua pcontrario:e cosi presto:presto giogerat a roma. Or alo proposito nostro. Echo ai sato uno peccato mortale e cosi sei dilogato da dio e da la tua salute uno grado. sa il secondo sei dilongato doi gradi ne sai uinti sei di longato uinti gradi da dio e da la salute tua.e cosi cre/ sendo piu li peccati sempre piu te uai dilongado da dio in modochel te sera poi molto deficile ritornare in dreto a dio Vndeti prego. nota questo sioreto che io te uoio dare e non te lo dementegare mai piu po che seloteni a memoria son certo che se auerai sato il primo beccato mai non te uera uoia di fare il secondo peccato se recita ne lo undecimo capitolo de missere santo luca euangelista che quando la creatura a fa to uno solo peccato mortale solamente uno grado e dil oga, ta da dio e uno solo demonio possiede quella anima ma co, mo comete lo secondo peccato mortale in continente intra/ no uirtualmete sete dimoni i quela creata e se lui fa el ter zo peccato mortale intrano quartodeci dimoni uirtualmete in quela creatura. Onde dice santo augustino sopra le predi, te parole chel primo peccato mortale solamente da una so,

la noluntade al peccatore de non ritornaré a dio e de sare u/ no altro solo peccato. ma quando e comeso il secondo peccato mortale lida sete uolontade. o uero sete male indignaciono de non volere ritornare a dio e de stare nel peccaro e venels dexiderio puno peccato mortale che a fato de farne lete altri magiori. Echo doncha como lo peccatore quanto piu pecca tanto piu se delonga da dio e tanto piu disseilmente po m/ tornare a dio. Ai doncha dexiderio. O peccatore de andare a dio ai uolontade de saluarte, si si. Or sermate prima: e non gionge peccato a peccato che coli te dellongaresti da dio pero retorna in dreto. adoncha cioe se sei gito p la uia de la superbia: ritorna in dreto pla uia de humilita. se sei gito p la uia dela uanita: ritorna in dreto p la uia de la bonestade. se sei gito pla uia de la auaricia ritorna in dreto p la uia de la carita e liberalita se sei gito pla uia de la carnalita ritorna in dreto pla uia de la castita. se cosisara presto: presto gion/ gerai al porto di la salute e di gracia ecià dio se sei gradissio peccatore. Facendo in questo modo tu seguitarai. lo esemplo de li santimagi de li quali dice lo euangelio che p unaltra uia retornareno in dreto nela regione sua cioe essendo pris ma infideli e peccatori ritornarono in dreto per unaltra uia cioe pla uia dela fede e de le uirtude e coli gioleno presto a/ la regione sua cioe a uita eterna. Terzo sa bisognoche te ab stengi de peccare plo auenire p rasone de ipetrabilita. Or atende peccatore che sia benedeto quela nobile sentenzia de Augustino nel libro di uero culto il quale dice. Colui chi p amore de dio se abstenera da uno peccato mortale quello peccato non comesso p amore de dio merita e impetra da dio chel secondo peccato non si cometa. O parole sante. O sente zia diuina chi e colui doncha che non uolia prouare dabstenë uno peccato p non cometere il secondo peccato. O quanto:e bona nouela questa doncha chi se uole saluare serua questo secondo confilio che e dito confilio de cessare dal peccato e a questo modo mediante le regole e le ragione sopra scripte

poterai esere certo de la tua salute. Or pilia el terzo cossilio. L terzoconfilio de salute e chiamato consilio de euacuaci one cioeche non tanto non pecci piu per lo auenire: ma fa bixogno che tu uodi lanima tua de tuti quanti li peccati che ai fato nel tenpo pasato con displicentia de uolonta p che pocho te giouareue non peccare plo auentre se non depones ste ogni altro peccato che in te renase. Do 10 te uoio decio dare lo esenplo. Nui uedemo per continua esperienzia chel medico naturale nontanto fa abstenere lo infermo da le co/ se nociue ma etiadio uedendo el medico che lo infermo ari/ pienolo stomaco de mali: e catiui bumori. Da consilio alo i/ fermo che sel se uole sanare: sa bixogno oninamente chel cir/ ca de uoiare queli mali humori dal stomacho suo: altramete li generareuene la morte corporale. Cosi al proposito nostro nontanto sa bixogno al peacatore che se uole saluare che piu non pecci. ma e de necessario che se auese alcuno peccato lo scacia e purga omninamete da lanima: altramente li genera teue nel lanima la morte spirituale e ererna. ma nota dilige/ te mente questa regola che secondoche linfermocorporalme te p quatro modi e uie se purga e po purgare da ogne catiuo bumore cioe.o uomicando p prouocacione.o beuendo alcui na amara pocione: o diminuedo come e nel salasare: nel qua/ le se diminuisse il sangue catiuo: o uero consumando e taian do con cortelo: o raxore cosi spiritualmente ciascuno peccato re infermo po purgare lanima sua da tuti li bumori spiritu ali de lanima cioe da tuti li peccati: prima uomicando cioe con lo sacramento de la sanctissima e purissima confessione Secondariamente beuendo alcuna amara pocione o medici, na cioe auendo una amara componcione nel core de tutili pe cati passati. terzo diminuendo cioe subtrabedo da se le cose deleteuole e superflue le quale prima uxaua. Quarto cioe ta iando con lo correlo: o fero del jejunio: nigilie e mortificacio ne.uxando questi quatri modi son certissimo che non e cost grandissimo peccatore che non se possa purgare da ogne ma

cula de peccaro e trouaree riceuere la gracia da dio. Cercha doncha piu presto che te sia possibile de servare questo con/ siliocioe de euacuarti da ogni peccato e sel te pare graue a la farli tuti in uno ponto al manco comenza domane a la farne uno. laltro domane uno altro, laltro uno altro, e cost apoco, a poco presto ti retrouara purgato da ogne peccato. E nota che tute dei purgare da ogne peccato p tre ragione. Prima pragione de multiplicazione de peccati. Nota bene o pecca tore questa ragione e uegnarate uolia pogne modo de lasa re ogni peccato dice santo Barnardino nel sermone che a fa to de la santificacione de la festa che ogniuno peccatore il quale con displicencia de uslonta non depone tuti li peccadi soi cioe che ne sià mal contento tante sesse comandate quate pasano lo anno e specialmente le dominiche colui incorre in tanti peccati mortali. O peccatore se mai altro non te facese lasare il peccato questo So lo te constringe uedendo che tati peccati mortali incorri quante feste paseno de lano non lasan do il peccato tuo. Questa medesma sentencia pone maistro Antonio arciuescouo de fiorenza a probato dostre nel suo interrogatorio confessionale pur nel terzo comandamento de dio cioe de la santificazione de la festa. Questa sentencia pone missere bona uentura ne lo libro de le sentencie ne la quatregexima oftana distinctione nel articolo secondo e ne/ la prima quistioé. Or dechiarata che agio la prima raxone p la quale debi demetere ogne peccato, poniamo le mane ala leconda ragione pla quale debi lalare ogne peccato la quale e dita ragione de ratificacione unde nota secondo santo to/ malo nel quarto de le sentencie ne la dististione decimalepti ma che subitamante chel peccatore a depossi li peccati soise/ tia dio se lauese meritato ceto miliara de uolte lo iserno dio manda il spirito santo e la gracia sua nel anima di quelo gra dillimo peccatore. O caritade de dio imensa tu me sai stupi re. O clemenzia de dio. O diuina bonita tu me fai tuto qua to maraneliare considerando che con presto mandi e doni lo

tuo amore: lo tuo spirito santo e la tua santissima gracianel anima de colui la quale mile uolte aueua per la mercede de li peccati soi meritato lo inferno.e se tume rechiedesti lala, do li peccati mei e intrando ne lanima mia la gracia de dio che cosa e questa gracia. O bono homicelo se tu sapesti que cola e la gracia de dio la quale e lo timanda nel anima non tanto presto:presto lasaresti ogne peccato:mason certo che mai piu non peccaresti p non pderla. do io p certo ti uolio dire che cola e questa gracia la quale dio da al anima che se spolia dogni peccato dice missere bonauentura ne lo seco lo de le sentencie ne la uigesima sexta distinctione e alesan dro de ales ne la terza parte de la sua summa nel trastato de gras cia e santo Tomaxo de aquino ne la prima seconda quistioe centesima, e terzia decima che questa gracia la quale da dio a lanima.non obstante che tu non lauedi e una luce: e uno Iplendore uno ragio bellissimo che dio crea nouamente con la sua infinitade potencia e metilo nel anima: onde secondo che lanima la quale era prima in peccato mortale era laida loza bruta e denigrata pinche li carboni obscura tenebrosa e piena de ogne caligine p modoche la non pareua piu ima/ gine de dio: ma forma e similitudine del dianolo: così p con trario lasando il peccato subitamente intra una luce uno sple dore uno ragio splendibissimo ne lasa il quale inlumina ru ta lanima e sala bellissima e splendida piu chel sole:e fa quela anima spoxa del eterno dio: la quale prima essendo in peccato era spoxa e siola del diauolo diro: melio dice santo Augustino nel libroche a sato de gloria paradisi che se li bomini del mondo poteseno uedere con logio corporale lani ma la quale e ornata di questa gracia: tanto li parireue bella quella anima che tuti li homini se ingenogiareneno padora/ re quela anima pensandose al posturo che la suse dio. O cosa mirabile. O cosa stupenda. O in tutoda fare inpazire ogne anima che a inteleto chie cholui doncha tanto mixerabile e peccatore il quale non lasasse ogne uscio e peccato p riceuere

tanta suce: tanto splendore: tanta beleza: e tanta gracia ne lanima: ancho te diro cosa piu stupenda che colui che lassa lo peccato luo non tanto riceue lo spirito santo in siema con quela gracia. unde nota che dicono li sacri theologi che dio mai non sole dare alguna cosa ala creatura che in prima no li doni el suo amore: como uerbi gracia: uedemo che lo bo/ mo che fa uno dono: o uero uno prexente a uno suo amico da doli quello dono e prexente li conferise so amore del suo coré po che li fa quelo dono con amore e altro e il dono e altro e lo amore como sareue sel gli donase uno uestito o uno po/ mo: o simile altre cose in siema con quello prexente o dono li oferise lo amore del suo core po che li sa quelo dono con a more e una cola e lo prexente e unaltra cola e lo amore: e po che lo spirito santo non e altro che lo amore de dio padre con el quale ama el suo solo e con el quale el siolo ama el suo padre dal quale e generato e p questo el spirito santo e di to amore po chel procede dal padre e dal fiolo. Quando don cha la lantissima trinitade crea quela gracia: o uero quela luce de niente la quale luce e dita gracia creara metedola ne lanima che lassa lo peccato insiema limete lo spirito santo che e dito amore del padre e del fiolo poche metendo la di ta gracia ne lanimali la metep amore e a questo modo chi lala lo peccaro non tanto riceue quela luce da dio creata: ma etia dio riceue lo amore co el quale tale gracia e creata e po/ sta ne lanima: ecosi in uno trato riceue la gracia creata e lo spirito santo insiema cioe lo amore de dio. O peccatore qua to guadagno e quanta bona mercanzia fai a lafare lo peccato poche lanima tua senza niuno dubio posede lo spirito santo Do ioti uoio constringere che p ogne modo lassi lo peccaro tuo de nota ti prego el dito de santo tomaso nel sibro chiama to prima seconde ne la quistione sexagexima octava dice sa to romaxo che non tanto chi lasa lo peccato dio clemente li infonde la gracia creata: ma simul et semel con tuto lo spiri to lanto econ tuti li soi doni cioe lo dono de inteleto con el

quale lanima ha nous cognicione e intelecto de dio e dele co se le quale essa anima uon uede lo dono de la sapiencia con lo quale uene ne lanima uno nouo sapore e una dolceza con li quali gusta p alguno modo quanto sono dosce le cose de uita eterna lo dono del timore de dio cioe el timore filiale:con el quale lanima senore ha in se uno timore uerso dio de no ose derlo como il bono fiolo ha timore de non ofendere el suo pa dre e de fare cosa che li dispiaza: lo dono dela forteza con el quale lanima sta forte e constante in ogne sua aduersita per amore de dio e cosi il dono dela scientia il dono de la pieta e il dono del consilio. Echo doncha il guadagno che sa lanima che lasa lo peccato. O peccatore bene sarai obstinato se p a/ guadagnare tanta grazia e tanti doni non deponi ogne tua iniquitate emalignita: ay la seconda ragione che te induce a deponere ogne tuo peccato dita ragione de gratificacione Or pilia al nome de dio la terza rasone p la quale debi lasa/ re ogne peccato e dita rasone de aleuiacione. O dona jo te domando:ma fa che me dichi el uero e respondime a ragioé cometesti may alcuno peccato mortale: dirai: si.or oltra. Io ti domando quanto tenpo sei stato in quelo peccato:dirai forse deci anni. Or dime el uero: in tuto questo tenpo auesti mai alcuna pace ne tranquilita ne quiete ne ripolo ne lani/ ma tua. Se uorai dire el uero responderai de no: ancho dirai non obstante che infra tuto questo tenpo io agia hauto al cuna delectacione o piacimento circha el corpo e secondo li acti exteriori:niente dimeno ne lanima mia e nel core mio e ne la conscienzia mia: senpre son stata cruciata: senpre son stata tormentata: e senpre son stata trista e piena de ogne do lore e de ogne malanconia: Sai p che non il te uoio dire se tunon lo sapesi: e le plo peccato el quale aine la anima il quale p promissione dio continuamente ti martela e rode lo core e la consiencia pebe ai offeso il tuo creatore e questo cru ciamento el quale ai ne lanima adeso. Sapii che le uno signa le o uero una arra de lo inferno nel quale quele pouerete aio

non troueno: mai uno minimo repolo etiadio pur p niuno minimo tenpo ma stano senpre e continuamente in conti, nuo tormento e continuo dolore ne lanima loro. Non so se me intendi. O peccatore: credo che si se doncha o anima mi/ sera stando in peccato mai non ritrouine paxe ne gaudio ne riposo.uole tuche iote isegnae amaistra como presto: presto lanima tua lo core tuo e la consciencia tua ritrouara noua pa xe imenso gaudio eriposo inaudito: lasa lo peccato: lasa la tua mala uita: lasa le tue male uxanze: lasa la tua iniquitade e malignitade e non dubitare che prestamete sentirai gandio ne lanima che più non sentesti mai: ancho son certo chel te parera esere alegerita e aleuiatane lanima como se auesti descargato date el magior pelo del mondo do pehe tu mel poli melio credere. O dona te confesasti maituti li peccati toi:in uerita dirai si bene. Nante che tute confesasti como stana lanima roa: lirai: stana como se anese sopra me uno gra dissimo pexo e cargo:e staua tuta melanconica trista dolen te e de mala uoia: ma do poula rua confessione como e stara descargata lanima tua di el uero: Credo me responderai in tanto e stata elegerita e alemata chel me pare che io agia la lato nante al contesore uno grandissimo pexo e secondo che prima andando con li peccari mei ala confesione me pireua elere tuta trista e greue: e ritornando da la confessione me ion lentuta alegra e alegierita p modo che ritornado a casa noagio qualitocado de li pedi tera. Or al ppolito no ltro. fa doncha bixogno lasare og mpeccato chi uole sentire gaudio lincerita: pace: e riposo ne lanima, ai la terza ragione. Qua do non fute stato tropo prolixo nel mio scriuere te hauereue polto qua unaltra ragione la quale molto te hauereue redu/ to a lalare ogne peccato lo quale poneno li facri theologi nel quarto de le tentencie la quale ragione sareue dita ragione de uiuificacione: diconotuti li theologi e doctoriche se lomo auele tuti li meriti de li santi patriarci ua piu oltra tuti li meriti deli proseti: de li martiri: de li contesori: de le sante

te

uergine: de le sante uedoue: ua piu ostra tuti si meriti de si apostoli tuti li meriti de li angeli: archangeli: troni: domi minacioni:uirtute principati: potestati:tuti li meritide li cherubini:e serafini:ua piu oltra tuti li meriti dela uerge, ne maria che quaxi sono inseniti:e senza numero:ua piu ol/ tra tutili meriti de christo che bauazeno: infinitamente tu, tili meriti de le altre pure creature bauendo uno bomo tuti li preditimeriti insiema: se quelo tale bomo cometese uno peccato mortale: tuti quanti li meriti prenominati sareueno mortificadi e non ualereueno nula stando lo peccato morta le ne lanima sua. O peccato mortale quanto sei maligno: ma p che melio me intendi: echo che io te uolio dare uno belo elenplo al propolito mio. Or poniamo chel fule qua uno uestimento bellissimo il quale fuse lauorato de molti colori diuersi uerbi gracia de colore rosato uermelio bianco uerde de colore de oro e de simili altri colori. Esendo questo ue/ stimento cosi belo e cosi de diuersi colori mirabelmente cos lorito. se uno piliase uno luto. o uero alcuna brutura e gita/ selo iopra el dito uestimento p niente la beleza di quelo ue/ stito aparereue.ma stareue morta soto quelo luto.o uero bru tura ogni beleza de quelo uestimento. Bene e uero che chi lauale poi quelo uestimento p modo che ogne brutura e ma cula del luto se partisse da esse che quelo uestimento con tu/ tili soi belissimi colori risplendereueno e aparireueno belo lo como prima. Or torniamo a chaxa pche siamo poco dillo gatoda essa. Se nui uolemo imaginare con lo inteleto nro chel uestimento predito sia lanima nostra e li diuersi colori del uestimento siano diuerse nertude con le quale lanima e depinta e ornata como e la uertu de la caritade: la nertu de la castitade. la uertu de la bumilita. e cosi de tute le altre uer tude chi auese tute le predite uertude e cometese uno solo peccato mortale. Dicono li doctori che tanto e la malignita de e macula e malizia di quelo solo peccato che copre tute quante le predite uertude e meriti che sonne lanima stado

esso peccato ne lanima del peccatore. ma bene e uero che di, cono li doctori che chi lauale la macula del peccato da laima p contricione tute le uertude di belonouo resplendereueno ne lanima con li meriti soi e tute seriano remunerare in ui ta eterna:ma se tu me ponestidubio o uero quistioni dicen do. Or poniamo che alcuno agia operato molte uertude in stato de gracia: finalmente questo tale uertuoxo comete uno solo peccato mortale e in quelo peccato se ne more certo e che le uertude sue non li ualeno piente. Queste uertude don cha de costui fate in stato de gracia como serano remunera, te te rispondo secondo li theologi:che lo merito de tute que le pertude non sera dato acolui che le ha operate p che lui e morto in pecco mortale: ma dio iusto il quale uole che ogne bene sia remunerato. Toliera quelo merito e quele uertude e distribuirale a questo santo che sta in stado de gracia e a quelo altro secondo che parera ala justicia sua: e p che melio possi esere capace te do lo esenplo dicano li doctori che dio cherca la distribucione de questi tali meriti. Seguita el mo, do e la forma de li signori tenporali si quali esendo traditi dalcuno suo canzelero: o uero camerlego e seruitore. sai che fano:pilianotuti li beni de queli tali ribeli: e traditori e da, noli o uero distribuiscano ali altri soi canzeleri e seruitori fideli como piace ala loro signoria. Coli fa lo omipotete dio quando ha alcuni canzeleri o seruitori fideli como sonli bo, mini uertuoxi ali qualia dato e concesso de molte uertude e gracie uedendo porche questi soi canzelericioe homini uer tuoxilisano tradimento cioe se acosteno con li peccari e con lo dimonio da lo interno pilia turi quelli meriti e uertude e distribuisse le ali altri seruitori fideli cioe ali altri santi a chaxa. Ti domando o peccatore il quali sei adesso in pecca, to: se tu sei mai stato senza peccato mortale secodo la conscie cia tua: diraisi. Ti domando se in quelo tenpo operasti als cuno bene: dirai si. Te domando se poi hai peccato mortal, mente si:e io te dico che ogne tuo bene operare che sacesti in quelo tenpo sta morto como di sopra edito. O mala nouela diraiche tanto mio bene sia pduto tudice el uero che e mala nouella. Ma uole tu che io te insegna e saze hauere una bo, na nouella: uole tu che io p amore che io ti porto te insegna che ancora poterai recuperare tuti queli beni e cosi serai rico Dirai: si Or lasali peccati toi e io ti prometo che tuti li toi meriti e tute le tue uertude te ritornarano ne lanima. O co, silio santo. O consilio dato da dio e non da homo. Or hai sen tito lo consilio como debi lasare ogne peccato p tre rasone La quarta e ultima ragione la quale me pare piu efficace de tute le altre a farte lasare ogni peccato e iniquita uoglio che la sia p non dicta habi doncha il terzo consilio. Or pilia el que to che sia benedeto.

L quarto consilio de salute e chiamato Consilio de bene facione cioe che lo homo o sia in peccato mortale o non senore debefare alguno bene e non fare como fano alguni bomini maligni e desperari li quali dicono da poi che io son in peccato mortale e p consequete saro damnato che me gio/ uara a me dare tale elemoxina plo amore de dio:o uero dire alcuno pater noster e aue maria: O pouerelo non bauere questa opinione chil bene che farai no ti debia ualere ne gio uare: ancho tenelo contrario po che dicono li theologi che sel turcho il quale al dipresente e estimato de li piu grandi peccatori che agia il mondo facese alcuno bene la iusticia de dio in tuto lo uora remunerare. Or non e da dubitare che se condo che la iusticia de dio punise ogne male che sa la creatu ra maiormete debie remunerare el bene che le fa p suo amo re o in peccato mortale; o uero in stato de gracia in quanto che lo bene altramente piaza a dio che lo peccato il quale su mamente li despiaze: e in questo io non sareue da esere lau, dato p niente quando predicando dicesse con uno impero e furore absolutamente senza altre distinctione chel bene sato dal peccatore in peccato mortale nonli ualele niente:o ue/ ro dicesse non li ualese a uita eterna in tale modo:io fareue

melio di tacere e non predicare tale cose e melio sareue che io andase a dire dele aue marie in uno canticelo po che a me e a li populi faria piu utile e fructifera la mia oracione che non sareue mia predicacione: Or a caxa. Peccatore mio hai ueduto como non debi peccare piu: e como sei in peccato el debi deponere: ude io te domado: che uolotade e la tuacioe Le tu hai peccato de la larlo: o uero bai pur intencione de sta/ re nel peccato tuo. Son certoche se tu sei homo de rasone di rai.miliere: io in tuto me delibero non piu peccare e etiam me delibero a deponere el peccato mio nel quale son stato grande spacio de tenpo. O proponimento laudabile. O uo. lontade santa. O desiderio da dio mandato. e 10 teconfirmo e prego dio che te conferma questo santo proponimento e questa santissima noluntade: ma sai che dira lomo senza ra/ gione: dira chi uole uscire di peccato ne pouscire quando uole:io non delibero anchora di lasare il peccato mio.o pro/ ponimento senza ragione o desiderio riprouato dadio. o: uolontade nonbona ma rea. o peccarore fai male: fai male e fai male uolendo tenere in te questa mala uolontade. Or attende al consilio mio e sarai bene li sati toisio ti prego che tu p lo amore de dio uoli renunciare questo tuo malo propo nimento acio che tu ritorni al stato di salute sanima tua. Or me responde che intencione e la tua: forse diraj: misiere. O chel sia pignorancia. o pmia fragilitade: io ue respondo che al presente io non intendo de lalare lo peccato mio: niente dimeno se uoi me uoleti dare alcuno bono consilio p loquale dio me dara forsi poi contricione del peccato mio molto uo, lentiera lo observaro esaro quanto a mesera possibile. Or io te dico peccatore che melio sareue che lasasti il pecco tuo pche e uia secura di salute: unde non dubitare chel te poreue a cadere la morte insperatamente o uero alcuno altro caxo subitaneo e repentino mediante il quale sorse poteresti capi tare male: unde io te consilio che omninamente lass lo pecca to tuo e pur deliberando tu de uon lasarlo p che no te despe

ri de la tua salute auendo mi pur domandato che io uolia da? rte alcuno consilio mediante lo quale tu te possi saluare etia dio stando nel peccato tuo. Te do questo consilio mediante el quale credo la misericordia de dio te saluarai che put stado nel peccato tuo fa senpre qualche bene cioe ua spele fiate ala mela.fa qualche elemoxina. ua ala predica. di qualche pater noster o aue maria. Fa mancho male che te sia possibile. se farai queste cose io agio gracia de sede de la salute tua: forsi me poresti dire.or che me sa bixogno fare tali beni stando nel peccato mio. Credo che tali beni a me se sarano perduti co i agio da altri intexoche il bene che fe fa in peccato mora tale non uale niente melio e che lasa stare doncha di fare ta le bene perbo che a me non giouara e io te rispondo con al ta uoce e dico. Fabene. Fa bene. Fa bene e non lasare de sa re bene.e se pure uolesti sapere p che rasone tu debi sare be/ ne 10 te dico che esendo in peccato senpre debifare alcuno bene ptre rasone, prima p rasone de diminucione di pena tanto che lomo sa bene non sa male e cosa poniamo peaso che pur te damnasti sacendo tale bene: la qual cosa credo non fara. Te fara almanco diminuita la pena tua ne lo inferno uerbi gracia. Se quatro gradi de foco te sareueno dati stado in peccato e non facendo alcuno bene solamente te ne sarano dati tre gradi p lo bene che hauerai fato po che in quelo te, poche fecesti quelo bene no fecesti:ne continuasti lo tuo ma le. Echo che uale lo bene sato in peccato mortale che pure da qualche refrigerio al peccatore ne lo inferno. Ma p che anchora piu te azendi nel animo a fare alcuno bene stando pure in peccato mortale, io ti uoio dare una rasone di broca la quale etiadio facendo bene e stando in peccato mortale po tera esere esicace a mandare lanima tua a piedi zonti in para diso:o uoi in uita eterna:pilia quale tu uole:10 p me credo che tanto ualia lo paradiso quanto uita cterna e tanto ualia uita eterna quanto lo paradilo. Or pilia la seconda rasone la quale omninamente te induce a fare de molti beni etiam

dio stando in peccato mortale dico che debi pogne modo fare bene non obstate che stagi in peccato mortale pralone de disposicione. Or attende peccatore e driza uno pocho le orechie del tuo intelero e ode diligente mente quelo che 10 ti uolio dire. Tu dice che alcuni dicono che bene fato in pec cato mortale non uale niente e io te dico secondo la sentecia de tuti li theologi in el quarro de le sentencie chel te po ua lere a uita eterna e lasa dire chi dire uole lo contrario e non gelo credere: e'p che mel poli credere io ti prono per tal modo. Echo poniamo che lei in peccato mortale e ogi tai ui nobene p lo amore de dio como fareue de andare a uedere mella: o fare alcuna elemoxina: domane fai uno altro bene. laltro domane fai uno altro bene or dicono li doctori che ne leguita a fare questi tali beni in peccato mortale dicono che uedendo la diuina clemencia e maiestade tuti li beni che sa costui:o uero questo peccatore in peccato mortale dice per cerro: io non me posso contenere che io non remunera tanti benie p questo li manda una contricione nel core suo de li soi peccati passati uno amaro dolore e una displicencia de uo lonta de ogne offensione che a fato contra dio e contra el Proximo se que sta tale contricione e dolore laua e purga que la anima da tuti li peccari soi e sene auese da per le solo piu che tuti li peccatori insiema e purgati li peccati e scasati da lanima percontricione che ne seguita di questo peccatore ne legnitache dio inmediate li infonde lo spirito santo e la gracia sua ne lanima se bauendo la gracia ne lanima che ne se guiata finalmente. Io te rispondo cridando con alta uoce in forma de uno pazo. Ne seguitara vita eterna Ne seguitara uita eterna. Ne seguitara uita eterna. Or uede doncha: O peccatore quelo che te uale il bene che fai in peccato morta le :certo ti uale a uita eterna e no obstante che queli beni che tai non acrescano merito in uita eterna como sano li beni che li tano in stado di gracia: basta che refano questo seruizio che te conducano in uita eterna. Ma poniamo che stando in

peccato mortale non volestifare veruno bene per consequé te dio non ti dareue mai contricione de li toi peccatie no ba uendo contricione senpre li toi peccati te stareueno ne laniz ma e stando li peccati ne lanima dio no ri dareue mai la gra lua: e non bauendo la gracia mai non intraresti in nita eter, na po che solo intrano in uita eterna coloro che ano la gra de dio. Or hai ueduto che uale a non uolere far bene in peci caro mortale po che a tale fera ferata e chiuxa la porta de ui/ ta eterna hai etiamdio ueduto che uale el bene che fa el peci catore in peccato mortale po che li uale a uita eterna. onde 10 te consilio primache tu debii uscire del peccato piu presto che te sia possibile. E questo dico per lo periculo de morte subitana: o altri cosi che te poreueno occorrere insperata/ mente:e se pure non ti deliberasti anchora uscire del peccato per ogne modo te do questo consilio. sa uno proponimento ne lanimo tuo de uolere fare ogni di qualche picolo bene p lo amore de dio e guarda non lo lasare may de sare son cer, to che per quelo tale bene che farai miliere dominedio an/ chora ti dara la gracia sua. Orsu poniamo or mai le mane ala terzarasone pla quale te induce etiamdio stando in pec cato mortale pogne modo senpre desfare alcuno bene la quale e ditarasone de serificacione dice Ricardo de media uila in nel quarto ne la distinctione quatragexima nona che a fare bene in peccato non tanto po ualere a uita eterna cioe a uedere la facia de dio: ma etiam dio dice che lanima che ha fato tali beni in peccato mortale pli quali finalmete e salua ta recordandoli di queli beni li quali son stati casone esicace de laluarla: hauera tanti singulari gaudii: tante singulare les ticie econsolacione ne lanima quanto son stati li beni che tece in peccato mortale. E po dice Ricardo che fare bene in peccato mortale non tanto po ualere a posedere il premio elenciale e substanciale de lanima il quale premio non e al troche uedere dio. Ma dice che ualeno queli beni quanto al premio accidentale. O anima doncha la quale sei in peccaro

non cessare de sare bene se tu ti uole pur saluare. Or dime il uero peccatore peccatore non te agio sato tuto relegrare. or dirai si:o quato gaudio agio sentito nel mio core di questo santissimo consilio che me baueri dato ma io pcerto uoreue sapere da noi quali son queli beni principali e piu effichaci p fare meritare finalmente uita eterna al peccatore che sta in peccaro mortale. Or attende ti prego che io te lo uolio dire E questo uolio fare p che io forsi no son mancho desideroxo de la salute tua cha tu medeximo! Tre son secondo li dosto? ri li beni principali li quali debe fare il peccarore che sta in peccato mortale: e pli quali missere domenedio: o nante la morte: o uero nante nel fine de la uita sua salua tale peccato/ re mediante la contricione e la gracia la quale e lo benigno dio li infonde ne lanima. El primo bene e dito oracione l'ins gulare. El secondo bene e dito elemoxina actuale. El terzo bene e dito recomandacione psonale: dico chel primo bene che debe fare il peccatore che sta in peccato morrale lel uolo tornare a salute e dito oracione singulare: ti do questo consi, lio che tu te proponi nel core tuo: ostando ala messa: ostado a officii: o stando ne la camera tua: o nela casa tua de nolere fare questa picola oracione se piu longa non la uoi fare: e guarda che non la lasi mai de fare po che la te giouara. Di do cha ognidi: ola sera. ola matina: o in giela: o incasa in ze/ nochione. Signor miodio Echoche plafragilitade mia io non me so uscire del peccato: ancho me pare che in tal modo sia nel peccato inchadenato che quasi me pare impossibile de poterne mai ulcire: niente dimeno desiderando pure io de l'aluarme: loti domando mediante li meriti de la passione la quale porto miliere ielu cristo p me peccarore: e mediante latua infinita clemeneia e pietade te uoli dignare di farme questa benedeta gracia: cioe che nante la morte mia:o uero al maccho nel fine de la uita mia in tal modo me ritroua pe/ tito de li peccati mei che io merita di riceuere la gracia tua O peccatore se questa picola oracione farai con lo bono core

e ogni di la farai al manco una uolta: date di bona uolia e nonte desperare che io credo che la pierade de dio o nante la tua morte o ueto nel fine de la uita tua ti dara pentimeto de li peccati toi:e cosi finalmete te saluarai. Ai il primo be ne. Or pilia il secondo bene il quale debe fare chiascuno pec catore che sta in peccato mortale p poterse saluare: e chiama/ to Elemosina actuale. Ioti do questo consilio seco do che pu re stando in peccato mortale te proponi de fare alcuna eles molina: o uero ogni di:o uero ogne leptimana una uolta: o uero una uolta el mexe secodo la tua possibilitade e se susti tanto pouero che non posetti sare elemosina e pure susti in peccato mortale: babia al machol a uolotade di fare tale ele mosma se tu potesti e in questo mondo misere domene dio acetara la tua uolontade como le bauesti sata actualmere. Or a casa dico che esendo in peccato senpre te proponi difare alcuna elemosina o picola o grande po chel dice la scriptu ra:como laqua extigue e smorza la siama del soco:cosi la ele molina fata per amore de dio imorza la fiama del foco infer nale la quale sareue data al peccarore p mercede de li peccati soi. Questo su quelo santo consilio che de daniel profeta ana buchodonoxorre grandissimo peccatore acio chel potele saluare. Vnde dice daniel o nobochodonoxor Re. uole tu trouare misericordia de li peccati toi uole tu che diote sal/ ui finalmente: or sa elemosine etiamdio stando in peccaro mortale e cost dio re pdonara li peccari toi. Echo doncha il consilio che ha daro Daniel a nobochodonoxor pritrouare misericordia de li peccati soi da dio: coss quelo medeximo do io a te peccatore:ma p che me credi ueramente che esedo in peccato mortale e facendo alcuna oracione o uero elemo/ sina dio lo saluara. Io te ne uolio dare quelo bello esenplo che se recita neli acti deli apostoli de cornelio. Questo corne lio pehe melio possi sapere la bistoria era homo pagano e in fidele e non obstante che fule pagano e fora de ogni bona fe de niente di meno ogni di saceua sugulare oracione a dio e

elemoline pregando dio sumamente che lo uolese drizare ne la via de la vera salute vedendo missere domenedio che questo pagano ogni di pleuarana in quele elemoline e oraci one pluo amore Fu comosto a pierade dio esi li mando uno angelo che li disse. O cornelio. O cornelio io ti porto una bona nouella e tanto bona che do poi che nasciesti in questo mondo mai non hauesti la meliore. lo te dico dal pte de dio che le oracione tue e le tue elemoline che bay facte p amore de dio son state grate e accepte nel cospecto de dio no obsta/ te che tu sia infidele e pagano e sapii che mediante le tue or racione e elemofine tu farai saldo. O cosa mirabile. O cosa stupenda. O cosa inaudita. O cosa degna de memoria che la elemolina de uno pagano: la oracione de uno infidele tanto fule urgorola e eficace che p alcuno mo lo dio fu constreto di saluare quelo pagano. A seculo non estauditum. O peccato recbristiano non so le melo credarai:e io te presumo de dire che elendo uno cristiano in peccaro mortale e sacendo una sola elemosina p amor de dio agio questa opinione i me che quela sola elemosina o uero oracione sia più estcace nel con specto de dio che mili de uno pagano non obstante che que lo christiano sia in peccaro mortale. Questo agio uoluto pre sumere de dire p che el cristiano non obstante che sia in pec. cato mortale pure ba nel aima el caratere de la salute il qua le secondo li theologi mai no se extingue ne smorza dal asa di colui che la receuto facia pur quanti peccati sa fare haue, do doncha il cristiano il charate de la uera sede piantato nel anima con le santissime mane de tuta la ternitade de lo qua le charate e prinata lanima del pagano e infidele po che mai nonesendo batizato p consequente mai non riceuete quelo caratere ne quela uera fede non ne da dubitare che anima del christiano quantum che sia peccatore piu e susciente a por tersi saluare che sanima del pagano prispeto del charatere predito e prispeto de una inclinacione che ha di saluarse ne» la uera fede che ha riceuta lo quale charatere e la quale incli-

nacione non halanima del pagano: credo doncha che epiu ac cepta e grata e piu eficace nel conspecto de dio la orone del cristiano peccatore cha del pagano prispeto del baptesmo riceuto e de la uera fede la quale esso christiano peccatore tie ne la quale non tiene el pagano. Or al proposito nostro ritor nando: dico che cornelio do po la reuelacio e aparicione del angelo su baptizado da santo petro ecosi su saluo p le oracio one e elemoline chel fece elendo pagano. Fa doncha ruel [17 mile: o peccatore cioe qualche elemoline o nero oracione e non dubitare che mancho siano accepte le tue oracione e ele mosine nel conspecto de diocha quele del pagano: ancho te da cho piu sel pagano su saluo ple sue orone e elemosine chel fece: sia tu certo che non sarai damnato: ancho più presto te saluarai che non sece lui. Dico chel terzo bene che debe sare ogni peccatore che sta in peccato mortale sel se uole sinalme te saluare e dito recomandacione psonale: cioe che spese uol te te recomandi a psone religiose che pregono dio pte e qua to piu coprendi alcuno religioso o religiosa esere de melior uita di milior esenplo e conuersacione tanto piu presto ti res comanda ale oracione sue che prega dio p te chel te doni gra cia de poterte saluare po chel dice la scriptura che la oracioe del homo iusto molto uale nel cospecto de dio. Onde doma da li doctori nel secondo dele sentencie se uno homo justo po impetrare gracia e salute al peccatore che sta in peccato mor/ tale. Respondeno chel meritare de lomo iusto merita p doi modi prima pla liberalita de dio il quale liberalmente e uo/ lontariamente infonde tale gracia al homo iusto:e in questo modo primo non e possibile che niuno iusto possa meritare gracia ne a se ne a altri po che lo dono de la gracia se da liber ralmente da dio non p merito ma p sola gracia po e dita gra cioe data senza merito. Secondariamente merita somo iusto in quanto fa una cosa con libera nolon a p amore de dio:e in quanto sa quelo che li e possibile e p questo secondo modo dicono litheologiche se uno homo iusto prega p uno pecca

tore po meritare dà dio che dio conceda gracia a quelo tale peccatore non chel merita condignamente ma congraueme te cioe do po chel homo iusto quanto li e possibile sa la uon lontade de dio e cola congrua che dio li conceda una gracia Se lomo justo li la domanda e non ne marauelia sel bomo susto merita la remissione de li peccatia uno grande pecca, tore quando lecondo tuti li theologi esso in ogne picolo be/ ne chel fa in stato de gracia merita p ogne uolta uita eterna Do: p che meio melo credi te ne do uno esenplo mirabile. Dice miliere bonauentura nel secondo de le sentencie alega do uno dicto de augustino quod sistefanus non orasset bodio paulum ecclesia non haberet:me intenderai melio puolgare Dice santo Augustino che se santo stesano quando era sapi dato non hauesse pregato dio p paulo il quale era gioueneto e eracolui che incitana e inspengena li altri indei a lapidare santostesano e poconseruana li pagni e nestimenti de tuti coloro che la pidaueno santo stefano acio che lui potese priz cipare del peccaro de tuti li lapidatori non potendo lui lapi/ dare ico stefano pehe esso era tropo gioueneto po dice Au gustino Ogi la santa madre giexia non hauereue santo pau lo se santo stesano non bauele sato oracione p santo paulo che lo faceua lapidare e santo paulo sareue ito a damnacione se non fuse stata la oracione de santo stesano. O quanta uer tude ha adoncha la oracione del homo justo. Echo che la santa oracione che fece santo stefano p paulo non esendo da lui pre gato ancho esendo p lui lapidato cosse saluo paulo e fucaso, ne che paulo sia stato principe de li apostoli e de li altri do/ ctori de la giexia el quale era quali pricipe de li judei nel mal tare e era quali il primo plequitatore che hauele la giexia deli cristiani. Or se tanto uigorosa fue la oracio de santo ste tano che merito de conuertire paulo non obstante che paulo non lo pregasse che esso pregase dio p lui eche più era lui il quale lo faceua la pidare e lo perseguitaua. Or non creditu che magior mente lo hauereue convertito le paulo lo hauele

pregato che esso pregasse dio p sui e non lauese psequitato. Certo si. Or io uoio sare argumento de la tua salute. Se tu pregi doncha alcuna persona religiosa che prega dio p te son certissimo che dio in ogne modo te dara la gracia sua o nate la morte tua: o uero circha lo sune de la uita tua. Or a mai ti basta queste cose dite quato alo quarto cossilio. Or togli el quito che te parera miliore de tuti li altri il qual e dito consi lio de conservacione.

L gnto consilio de salure e chiamato cossilio de obbuacióe O aia christiana. O pecore mio dilecto. Ode: Ode ti pres go cola noua cheti uoio dire. Se mai aia non fusti ipazita in del bene fare adello inquesto cossilio che habiamo p le mane te saro p certo tuta ipazire. Do sta atteta ti prego aia mia e non ese uagabuda po che amano cose noue sentirai. Nota do cha opccore no obstate che sia cosa laudabile: cosa utile ueta tuola e salutisera a sare bene stado in peccato mortale p che como hai coprexo tale bene lanima se ne uola alo reame de uita eterna; niente dimeno: e cosa mile uolte piu laudabile e mile uolte piu grata a dio:emile uolte piu utile:e mile uol te piu la lutifera: e mile uolte piu accepta a dio a ulcire fora del peco e esendo uscito sare poi queli medeximi beni p lo a more de dioche faresti stado nel peccato tuo como e orone e elemoline e li altri beni:e se questo ne uolesi pure bauere la pua cioe como sia melio a fare il bene in staro de grache a tare bene in stato de peccato mortale: agio qua nelocapucio o uero nela manicha tre bellissie rasone le quale poneremo a campo: e le quale optimamente questo ti prouaremo: ma bene te certifico che hauedo te sufficietemete puato e chia/ ramete desmostrato como e meliosare il bene istato de gra cha instato de peco mortale son certo: e niente ne dubito che uorai o no tu saltera a piedi zonti fora del peco senza alcuna demora: e le quelo che dico. Orsu ale mane: pilia docha la pri ma ralone la quale te costrige e induce onmaméte piu presto de nolere fare il bene in stato de gra che in stato de pecomor tale la quale e dita rasone de acceptaçõe. Or poniamo p caso chel sia qua uno bomo in stato de gra il quale offerischa a dio uno solo denaro: e di qua sia uno altro in stato de pecomorta le che offerischa a dio cento milia ducatisti domado quale do no e piu grato a dio o quelo denaro del homo iusto o queli ceto milia ducati del homo pecore: or pehe io uedo che tu lei pecorese il peco intuto ta tolto la rasone e peosequete son certo che respoderaiche dio bauera piu a caro li cento milia ducati dati dal homo peccatore cha il solo denaro dato dal ho me iusto p questo non uolio aspectare la tua resposta fata sen za rasone:ma te uolio respondere io in psona de tuti li the ologili quali ognicosa che dicano loro dicano confondatissia rasone: dice doncha tuta la scola de theologi che e piucharo a dio uno solo denaro e etiam de maior merito offerito dal bomo iusto che no a tuto loro del mondo offerito dal bomo che sta in pecomortale. Io non uolio p auctorita altro testió nioche augustino il quale dice che dionon risguarda el nui mero copiolo o grade de le oblacoe che li son fate :ma ril, guarda prima lo amore o uero la caritade con la quale le cor se le son offerte :e cost pur dice augustino. No risguarda dio de longo tepo ne lo quale lie seruito:ma solamete risguar, da lo amore con lo quale lie servito. or a casa: dico doncha che lomo che e in stato de gra dado quelo solo denaro lo da in ca rita e inamore de dio: ma quelo che sta in peco mortale dado a dio queli cento milia ducati no li da in amore ne in carita de dio:e po e piu accepto a dio e piu meritorio quelo denaro folo daro dal homo iusto cha queli cento milia ducati dati dal pecore. Questa e sentécia no tato da augustio: ma de tuti li lacritheologi:e le tu uolesti argumétare e dire no obstante che quelo pecore sia i peco morrale ama po dio: e amado dio facendo docha quela elemofina in amore de dio e facedola in amore de dio piu debe ele accepta e meritoria nel cospe/ êto de dio cha quelo solo denaro po la elemosina di quelo che sta in pecó mortale cost e fata in amore de dio como quela de

do

colui che sta in stato de gra: e tato piu debe esere accepta e meritoria nel conspecto de dio che quela del bomo iusto po che le maior quatita e numero de elemosina che non sia el lo lo denaro del homo iusto. O pecore senza iteleto bene sape, ua io:e coli nate che tu argumerali tel pfetai che tu rilpode retti senza rasone sapii sel me fuselicito e sel non fuse che 10 note uoio uergognare io direue che tu ai fato uno argume/ to che no ha tanta forza quata el pede de una picola formiga O belo argumeto hai fato: 10 non te dico altro seno che non uale uno figo dato chel suse lecho: eche piu lo argumeto tuo coclude in le ogni fallitade e menzonega.echo che hai dito chel pccore cost amadio como colui che e in stato de gra e per cosequere tanto piu debe esere grata e meritoria nel cospe, do de dio la elemolia del pecore como quela del bomo iusto e 10 te dico e molto bene te lo nolio puare che colui che sta in poco mortale no ama dio p niente ma colui che sta in sta/ to de graama dio la qual phacione fata sera bexogno cocludere che a dio sera piu accepta la elemoxina fata con amore, cha quela che no e tata in amore e in caritade e cosi docha sera piu accepto el denaro solo dato da somo iusto che no sera ce to milia ducari dati da lomo che sta in peco mortale. Orsu ali fati dicoche colui che îta î peco mortale no ama dio tel puo cosi con uno presupponimeto:echo qua uno signore il qua le ha uno suo. Questo signore da al seruo uno comadamero facile e possibile. Il suo pniento nole obedire al suo segnore como debe e como e obligato. Or dime si prego se questo ta le buo che non uole fare la uolotade del suo segnore sera dito amare il suo segnore o no e cost credo respoderai de non. or al propolito mio. lo tiformo doncha coli lo argumeto mio puádo che chi e in pecó mortale no ama dio colui no e dito amare dio che facotra el comadameto de dio: docha colui q sta in peco mortale no ama dio e se pure a te parese che tale che sta in peco mortale amase dio dicono si doctori che no e uero amore. Or io te prouo adello la fa coclusione cioe colui

che sta senza peco ama ueramete dio e p che seguitiamo lo p mo esemplo:echo qua uno segnore il quale ha uno suo il qua, le suo e obediente so il suo potere a tuti li comadameti del ino legnore.or ioti domado le tu indicaresti che tale suo a/ ma le il suo segnore: o siso non credo respoderai de siscioe che tale suo obediete ama lo suo legnore. Or al ppoito nro ritornado te argumeto doncha che quelo che sta in stato de gra ama dio e coli tel prouo colui e dito amare il suo segnoe dio il quale serua ogne comadameto del suo segnore dio:ma coluiche sta in stato de gra ama ogne comadameto de dio so il suo potere. Doncha coluiche sea in stato de gra ama dio. uatu doncha e rope questo argumeto no lo potereue ropere Aristotile con tuti li soi argumette con tute le sue sophisti carie. Or che uolio io dire p questo uolio dire e oinamete co cludere che facedo quelo che sta in stato de gra una elemosia sola de uno denaro e piu accepta e grata e meritoria nel cospe to de dioche no e la elemolina de ceto milia ducati sata de co lui che sta in peco mortale: e la rasone de questo hauemo pua ta disopra cioe p che colui che sta i staro de gra da quelo de naro in amore e in caritade de dioe p cotrario colui che da ceto milia ducati in peco mortale no li da in amore ne in car irade de dio. Or mai mi pare de cocludere che tu oiamente te debiforzare de uscire del peco e ritornare nel stato de gra nel quale stato como bai chiaraméte intexo una tua opa uer tuosa sola sera piu chara e accepta a dio che mile opere uer/ tuolestado in pecomortale:e se pure questa rasone no te cos moue ancora da uscire del poco tuo ti uolio pponere una al, tra bellissia rasone portada dal paradiso la quale no dubito ti forzara in tuto a uscire del pocotuo: e cosi in stato de gra oserire le tue orone e elemosine nel cospecto de dio: e p che possissapere como echiamata questa rasone: dico che e chia, mata rasone de pricipaçõe setecia e de tuti li theologiche lo moche sta in pcco mortale pniente popticipare de li meriti o de opeuertuole che possedeno tutili ueri christiani cioe

ele

10 1e/

iga

On

uo

ito

per

pe,

isto

Ra

Ita/

era ce ali

uo

111

to

coloro che stano in stato de gra.la rasone e questa p similitu, dine so che nui uedemo che uno mebro psciso o uero taliato dal corpo no po p niente riceuere ne usta ne calore ne adiuto rione dal corpo ne da li altri mebri:coli p similiaza quando uno sta in peco mortale e picisoe o inamente prito e taliato dal corpo de la santa madre giexia. Il capo de questo corpo cioe de la santa giexia e christo benedeto: li soi mebri son li tideli christiani che son in stato de gra e de caritade: e essendo partito dal pecore e da christo e da li altri fideli christiai che ion in caritade no po p mente pticipare dele orone dele mel le de li officii o uero dele elemosine che fanoli altri fideli christiani. Anchoranon mai intexo pcerto saro che me iten derai. Or seguitado lo esenplo del corpo e del mebro taliato da esso corpo. lo te domado se stado uno mebro del cor/ po cogionto e unito con el corpo e con lualtri mebri del cor pole quelo tale mebro riceue uita dal corpo e participa del bene che hano tuti li altri mebri del corpo dirai li p che ue/ demo che se la bocha magia: di quelo bene del magiare ne p/ ticipa noltato lo bocha: ma tuti li altri mebri como lon li o/ chuili pediile braze: locapo: e cosi tuti li altri.diro melio.or no ueditu pouerello che le li piedi uano in alcuno loco p al/ cuno bene che de quelo bene ne pticipano tuti li altri mebri Hora mai credo che mabii itexo. uole tuche p lo elenplo sopra posto io te demostra la differecia che e tra quelo che sta in peco mortale e quelo che sta in stato de gra: si dirai te ne prego: questa e doncha coclusiuamete la differencia po che quelo che sta in peco mortale non po pricipare ne de orone ne de rejunii ne de elemoline ne de messe ne de officii ne de ueruno altro bene che lia fato da li fideli e ueri christiani che son in carita:ma no e cosi de quelo che sta in stato de gra po che quelo tale pticipa de tute le messe che se dicano ptuta christianitade o che siano dite da sacerdotico da religiosi: o da abate o da uescoui: o da archiuescoui: o da patriarchi: o da cardinali: o uero dal papa cost dico che tale pricipa de tuti li

officii che se dicono p la giexia pricipa de tute le elemosine che se fano da tuti li christiai finalmete cocludo che no se po dire una minima aue maria: o uero no se pofare alcuno mis nimo bene che coluiche stai stato de grano pricipa de que, lo bene. O aia christiana: o aia sidele: o aia uestita de ralone o aiache te colerui pura de ogne macula de peco quato lera merico tuo e chi lo potereue mai exprimere o narrate:ma le ru me dicesti e p che pticipa costui de ogne bene che se la da tutilifi deli christiani a pdonare ualia sel me fuse licito io di reue che tu lei de queli hoi de quellagrade citade da groseto la qual fa e ha maior poplo cha cita che sia nel modo. Or a ca sa. Note agio dito bono homo che quado el mebro ecoion to con lo corpo suo quelo tale mebro materiale pticipa e co/ munica de tuti li beni che fano tuti li altri mebri. Or cosi te dico che coluiche sta in stato de gra pricipa de tuti libem sa tidatuti christiani p che lui e unito con el corpo spirituale cioe christo benedeto e corutili altri mebri del corpo cioe cotuti li fideli christiani pamore e p carita. Or hai itexo el costilio. O pecore quata differecia e tra lomo che sta in stato de gra e tra somoche sta in pecomortale po che luno pticipa de tuti li beni de la giexia e laltro no pticipaniente. Te do mido doncha se laresti coteto de pricipare de tati beni e me tere ne lanima tua tati meriti credo relpoderai de si.or lassa docha lo peco e cosi sia certo che ne priciparai. Do altre due rasone le quale bai intexe como e melio a fare il bene in stato de gracha in stato de peco mortale p tuo major coforto te ne uolio assignare la terza la quale sera dita rasone de multipli cacoe: e no obstate che questa rasone sia cauata da li sacri theo logi non posso p niente credere che li theologi como ladri no lagino furata e robata dal spirito santo e che li theologi agino furata questa rasone dal spirito santo la quale amano amano tiuolio dire e si tel uolio molto bene puare p una tale rasone. Dice Ambrosio che ueritas a quocuq dicat a spiri tu santo est cioe dice che ogne uerita pcede dal spiritu sco in

O

to

oili

obe

he

lef,

leli

ten

1121

1100

cor

ue/

e p/

10/

10.

a1/

ori

lo

che como dice dauid ciascuno homo il quale uole parlare co mo da se e no como dal spirito sco ogni cosa chel dice e talli? ta e mezonega. Do poniamo la rasone in forma cioe como litheologi ano furata una bela rasone che io te diro del ipiri to sco secodo Ambrosso. Ogniuno il quale dice la uerita a canata quela uerita del spirito sco.ma li theologi ponedo la rasone che io te diro hano dito la uerita doncha li theologi hanofurata quela tale uerita dal spirito santo. O ladri santi o furoni degni de ogne laude. A casa ritornado che li e una terza rasone posta de li theologi ma formata dal spirito sco la quale te induce a uscire del pocotuo ecosifare le tue ope uerruole in stato de gra la quale e dita rasone de multiplica cioe. echo qua uno homo che e instato de gra. Questo tale ho mo instato de grafa uno bene como lareue una elemolina o uero uno ieiunio: o orone facedo uno bene lie dato da dio u no gradodi gra e specialmete quado sa quelo tale bene co bo no sernore. sa il so bene lie dato doi gradi da gra. sa il terzo bene li e dato tri gradi de gra. sa il quarro bene li e dato qua/ tro gradi digra-ua piu oltra-sa treti beni li e dato treti gra di de gra: ua piu oltra, sa mili beni lie dato mili gradi de gra Or oltra achade che costui more in stato de grae moredo in gra no ne da dubitare che lanima de costui e portata dali an gelico gradissio triopho in uita eterna: or essendo gionta ta le anima in uita eterna. Ti domado quato crediche sera la gloria de quela aia tu respoderas credo che la sera molto gra da. do respodime a proposito: io te dico che tu me dice quas to sera la gloria de quela aia in priculare cioe quiti gradi de gloria bauera quela anima; forse respoderai no lo sapereue; dire e se tu no lo sai io te uolio dire acio che lo sapii o possi sauere: dicono li sacri theologi quatro cose uengeno egual. mete a mexurare e quato e luna cossa tato e laltra. Sai quas le son queste cose: son le uertu: la gra: lo merito e la gloria: or numera al dido se ne son quatro:o piuso meno dicono don cha li theologiche quara e la uertu tato lie dato de gracia: e

quato e la gratato e il merito: e quato e il merito tanta e la gloria che lie data: ora mai credo che me agi intexo e lomo doncha che ha uno grado de uertu ha uno grado de gra: haué do uno grado de grá ha uno gradode merito: hauendo uno grado de merito bauerai in unta eterna uno grado de gloria cioe uno grado de uedere dio e de cognoscere dio :ua piu ols trachi ha mili uertude ha mili gradi de gra: hauedo mili gra di de gra ha mili gradi di merito: hauedo mili gradi de me/ rito hauera in uita eterna mili gradi de gloria. or fato questo bello discorso se tu me domadi quata sera la gloria de lani. ma che de sopra hauemo dito che ha fato mile beni in stato de gra e poie ita in uita eterna: dico che hauedo fato mili be nicon feruore i stato de gra como sareueno mile orone o ue/ ro mile elemoline ha hauto mile gradi de gra hauedo mile gradi de gra ha hauto mile gradi de merito: bauedo mile gra di de merito dico che in uita eterna li son dati mile gradi de gloria cioe che hauera mile gradi de ustione e cognicioe de dio. O aia mia che fai pche lei pigra al bene opare: pche le tepida nel sare de le elemosine:p che sei tato negligete nel pragere li toi pecie in fare le altre bone opacioe: o quati gra di de gloria ueni a pdere che poresti senza ogne tua difficul ta a guadagnare. Or hai ueduto il merito de colui che fa be/ ne in stato de gra po che quati beni chel fa li son date tate co rone e tati gradi digloria in uita eterna. Ora uideamo el me rito de colui che sa bene stado in pccomortale. or echo qua u no che sta in pecomortale: questo pecore fa ogi uno bene do/ mane uno altrobene .ua piu oltra.fa mili beni in peco mor tale.finalmete pli beni che ha fato questo pecore i peco mor tale mis domenedio li da cotricioe dolore e petimeto de li loi peci a questo pecore: la quale corneide dolore e petime, to no ebe mai piu achade che subitaméte con quela contrici one more quelo pecore morto che le ha costui pla cotricione lua e perimeto de lipici soi lie dato uita eterna como a que! la altra aia la quale haueua seto mile bem instato de gra. Or

la

nti

ina (co

ope

e bo

nao

ou

bo

IZO

112/

114

grā

In

an

14

io ti domado se hauedo sato questo pecore mili beni in peco mortale como quele altre che fece mili beni in stato de gra. 11 domando le li serà dato mili gradi de gloria como lon a quello che ha fato il sno bene in stato de gra. ti respodo de no Ancho te diro melio che a colui che ha fato mili beni i peco mortale no obstate che li sia dato uita eterna. Sola qui sar Ja to uno grado de gloria e de uedere dio: onde al altro che hafa to li beni instato de grane sarano dati miligradi cioe che ha uera mili gradide la uisione de dio piu cha lattro. e questa e la rasone che quelo che a sato mili beni i stato de gra tuti lia. fati como dicelemo de sopra in amore e in charitade e po a cialcuno bene lie dato uno grado de gloria e questa e p uirtu dele orone e de la charita la quale dio remunera pricipalme te e no p uirtu dele ope: poche le ope tato son meritorie e p miate da dio quato le lon tate in amore e in charitade:ma co lui che a tato mili beni in peco mortale no li ba fati in amore ne in charitade como disopra esta prouato e po no essendo facti in amore ne in charitade no son remunerati di tati gradi de gloria como lon itari remunerari li beni de laltro homo iulto: e quetto procede pebe como re agio dito dio remunera pricipalmere vo la quarita e la melura del amore e de la chas rita e bola quarita de le ope. onde uedemo p el periezache a nui e piu accepto uno denaroche ne sia offerito con amore cha mili ducati che ne fuleno dati fenza amore: e molto piu se reputaressemo ese obligati a colui del denaro solo cha ba colui de li cero ducari che uno denaro ma solo prispato del amore coel quale ed 110 el denaro e licero ducari de que lo ne ba uemo lo elenplo de la nedoua de la quala recita lo euage lio la qual piu merito dado sole minute po la sentecia del do ctore theologo parexino cioe christo ielu che li farilei dido de molti ducati. la rasone pone augustino e dice po merito piu la uedouache li farilei p che essa daua quele minute nel amore e nela charitade de dio e li farisei faceueno la sua gran da elemolina in peco mortale dico don bache queli mili bes

ni che ha fato in peco mortale il pecore solamete ha meritato pgrade dio che dio finalmete lia dato cotricioe de li pcci loi e pcolequete poi lie dato uita eterna li quali beni le no li bauese fati mai no hauereue cotricioe de li poci soi e p cose, quete no hauereue mai posto li piedi i uita etena: ocludiamo docha la differetia che nel bene che sua fato in stato de gra e nel bene che sia sato in peco mortale: dico docha che tuti li be ni che le fano i peco mortale solamete meritano questo che dio mediare queli beni li da poi otricioe e posequete uita e terna: ma no li son dati tati gradi de gloria quati beni ba fati saluo de li beni che sa dreto la otricioe p che a lora li son da ti tăti gradi de gloria quati beni fa co feruore: dico etiadio che tati beni quatifa lomo i stato de gra co servore tati gra di de gloria li son dati: onde p oclusioe me piace de exclama re e dire. o pecore q che non saltifora del peco ruo a cioe che possibauere tati gradi de gloria quati beni sarai: do io te uo liodire una mia fantalia le la sia bona lo sa dio: forsi maraua/ gliado ti del mio plare poteresti dire. Or che fatasia e questa dirotela se io nocredese chel te suse a tedio oltra la pada ra/ sone che te induce a fare bene piu tosto i stato de gra cha in stato de peco mortale te ne ilegnareue unaltra bellissia e for si no macho utile e bella che le altre pacté :e sai como la sare ue chiamata questa rasone sareue chiamata rasone de ipetra cióe. Quado io colidero co la mete mia uno dicto de augulti no chel pone ne la regola sua tuto me fa stupire e sapi quello chel dice plado p latino o uero plittera. plus ualet una oraco iusti apud deu qua dece milia pecoris.o mirabile sentecia. stupéde pole piu uale una sola orone del homo che i stato de gra aplodio che nosano dece milia orone sate dal pecore che sta i peco mortale.ora bai audito la sentecia daugustino uole tu docha che dio mirabelmete te exaudissa ne le orone tue e ne le necessitade tue.dirai si si.or depoé lo pecó tuo e obua te in stato de gra e cosa ogne tua picola orone sera reputata di maior pcio nel cospetto de dio cha se sacesti mile orone i pcco

10 10

da

ba

ae

112

0 4

ittu

mē

ep

2,00

ore

ndo

radi

mo

era

bal

ia re

111

mortale questa rasone se la noti piace uolio che la sia p no di sta e questo basta hauere dito quato al quito osissio di salute ma pilia el sexto plo amore de dio il quale no ti pareraman cho utale e mirabile che li altri. Or su presto

L lextocolilio de salute e chiamato cosilio de cotricióe p che piu uolte sole achade e questo molto bene se uede o/ gne di p esperiezia che molti bomini e done li quali ne la la tissima quadragesima serano sufficieremete cosessati e co/ tritie petiti de ogne poco e offentioe facta cot dio e dreto la pascha mazato che hano de la coda del capreto cometteno de molti peci mortali coli con lo core como co la bocha e con la lingua. Ora p ignoracia ora pfragilitade ora p malicia: e questi talino se delibereno ne itedeno cose sare li pditi peci i fine al tepo de la quadragesima nel quale al macho e obli/ gato ogni uero christiano e sidele de cosessare tuti li peci soi a tuti questi tali li quali peccado mortalmete fra lo ano no itedeno de cofesarse li peci soi se no ala quadragesima sal uo se no li icoresse altro ipedimeto e caso de graue ilirmita Voglio dare questo utile e molto sco cossilio che ogne uolta che da pola palcha ti achade di comete alcuno peco mortale o de biattema: o de carnalitade o de altre specie de peci: e pur bai deliberato de no cofelarte li pdicti peci p fino ala quadra gesima che uene.tido questo cossilio che almacho ti uogli re/ cognosce piu presto che poi del pcco tuo dicedo senza dimo ra como hai peco.o segnore mio.o creatore mio. o redetore mio echo che io mil te agio offele hauedo comelo cor ogne tuo comadameto e uolota tale peco mortale io te ne dico la colpa mia e ne son molto mal coteto e se io lo fuse a fare no lo fareue p niente e coli te ne domado pdonaza p metendo te fermamete che io cofessaro lo poco mio che agio sato cor te questa quadragesima che uene so lo comadameto de la sca madre giexia. Se tu farai e dira queste poche e breue pole che io te agio dito do po ogne tuo peco che te acha dese come të nate il tepo debito de la sfessione date de bona uolia che

tu puarai in te medelimo che questo e uno de li piu santi de li piu utili deli piu iauditi e de li piu fructiferi cossiliche tu sentistimai. O dirai che cosilio e questo il quale bai tato ma gnificato e exaltato a me no pare pniente no uededo altro che questo cossilio sia tato alto e sublime como li bai dilatato le sembrie. Do io uoreue ben sapere che fructo e che utilita sene pocauare de questo osilio.o pecore senza iteleto.o peco re cieco. o pecaore privato de ogne lume de rasone e de discre cióe bensapeuache tu semp susti una archa de ignoracia sben sapeua chel pecó maladeto bola natura sua ital modo te ace chareue lo iteleto chel te sareue dire il male bene el bene ma le do guarda cosa mirabile una de le grande marauelie che mai bauesti in questo modo e questa che bauedote dato cosi sano e utile cosilio canchora plumi de dire quasi che no uale niete e dici che fructo e che utilità sene potera cauare de que sto cossilio uole tu che io te lo dica che frusto sene cauara da questo consilio. tale fructo sene potera cauare lomo pecctore che se io te so uole se dechiarare io tisareue sumamete stupi re:do io no uolio guardare ale tue parole friuole e bestiale bene son le tue parole bestiale ep ogne modo senza rasone quado tu dici sorche fructo sene potera cauare dicedo subita? mente como agro pecó. o fignor dio son mal otento del pecó mio io te ne domado pdonaza. or sta atteto pecore e pebe no crediche io pli senzatondameto di rasone dicoche p tre bel/ lissime utilissime e fondatissime rasone debi suare questo ossilio sco: tue ogne altro homo o dona pecore cioe checo/ mo e sornita la pascha e pure te achadese comete alcuno pec cato mortale tudebii dire signore io son male coteto de lo pccó che agio comeso stra te:io te ne domado pdonaza: e la prima rasone la quale te iduce a suare questo sulio sai como e chiamata: e chiamata rasone de remissione. or ode cose mi rabile chio te uolso diretor echo qua uno il quale da pola pas cha comete uno peco mortale ua piu oltra ne comete dece: ua piu oltra ne comete ceto: ua piu oltra ne comete mili. Or

la ion

on

i:e

cci li/

al

ita

ta

0

11

bauedo costui faro tata peci mortali accade che costui dice con amore de core solaméte queste pole breue. o signor io teazo offeso ne son mal contento te ne domado pdonaza me iten do de ofesarme questa quadragesima che nene.or bauedo di te le pdite pole solamete una nolta da po el pcco suo no te do mado le tu credi che costui sia più in peco:o sito no:forsi re/ ipoderai io credo che questo tale anchora sia i peco mortale E io te respondo có alta uoce tre uolte: no e uero: no e uero: noe uero:e piu te uolio direche tuti quati i siema queli mili peci li son remissi e pdonati da la diuia clemecia e misicor, dia de dio plo uigore grandissimo di quele poleto uero di quela picola orone che sece dicedo o signore io te agio offeso son mal stéto ti ne domado pdonaza me itedo de cosessare al tepo debito.o orone sca.o parole laudabile.o smone effi cacissimo.o cossilio da tuti de ese obsuato.or chi sentite piu mai cole tato potete e cola tato stupeda como son le pdicte pole che i uno poto hano madato dal aia tati peci: e che piu e li bano posto e la gra de dio e lo spirito scoco tuti lisoise ti doni nel aia: e piu uolio dire echo che quelo gradissio pco re como a dito le pdicte parole poste di sopra acade che uno sasso lo occide: o uero li acade uno altro caso subitaneo i tato che niete le pocofessare e cosi more senza sfessione: bene e uero che esso pecore quado fece quela orone cioe Signore te domado pdonaza aneua deliberato de ofesarme la quadrage sima: or moredo questo tale pecore senza stessione bauedo mete de macho domadato pdonaza a dio de li peci soi ti do? mado como credi che sia passata quela aja o bene o male: for si me diresti io credo che quela aia sia ita male:e io te respodo che tu no dici el uero: ancho fai molto bene la mezonega Onde te dico con alta uoce che quela aia e e ita bene e ita meglioe ita optimamete e riceuta ne le mane de li santi age li e passata i stato di salute: Do nota chel te potera giouare do cosa mirabile te uolio dire dicono tutili theologiche ese do passata quela tale asa sensa cosessione hauedo domadato

pdonaza da dio prima e bauedo bauto prima il pponimeto de confesarse la quadragesima esendo morta repétinamete raro uale quali lo primo pponimeto de cofesarsi nel cospe, do de dio quato che se tale aia se suse ofesata da tutili christi, ani del modo bene e uero boli theologi che se uno homo ha uesse deliberato de se sarsila quadragesima e poi li acadese graue infirmitade mortale e cosi esendo grauemete isirmo no se volesse restare ma pur volesse deliberare de cosessarse solamete ne la quadragesima tale peccareue mortalmete e se monise i quelo modo senza ssessione sareue danato in tuto Ma hauedo imediate da po lo pecó mortale domadato pdo naza da dioco tecone de cofessarsi poi la quadragesima dico che se le acadese morte subitanea pmodo che non se potese confessarse che elo sareue saluo: e si li son remesi tutili poci soi e tato li uale como le suse cosesato. non uolio dire che ta, le aia îmediate fuse portata da li angeli i paradiso p che non bauedo forse bauta tara corricione che li bastase a satisfacione detutili peci soi basta che e ita in stato de salute. Or hai ue, duto pecore che fructo se caua do po lo peco a dire. O signor mio ri domado pdonaza pho che como hai dite quele paro, le etiadio non esendo tecosesato: ma bauedo pponimeto de cofesarti la quadragesima tuti li pocitoi te son pdonatie cosi te dico che rato ti uale morado senzacosessone no potedo co fesarti como se tuti suse ofesaro hauedo prima hauto il pponi meto de cofesarti. Tute queste cose che agio dito di sopra le poneno li theologi nel quarto dele sentecie disticione decia septia: e cost hai la prima rasone pla qual ogne uolta che hai pecofralo ano de domadare podnaza a dio se ciama rasone de meritacióe. Or oltra io ti uolio ppone una belissima que stione ma sa che me respodi a rasone. Io te pponose tu cre/ di che ogne opa e acto uertuoso che fa tal homo il quale a dito Signore io te domado pdonaza e no elendo cosesato sia me ritorio e cosi cresano a quela psona tátigradi de gra quati be nifa. Io breuemete te respodo so li theologi che ogne acto

li lo

iu

uertuolo che falomo dopo che ha domadato pdonaza e mile ricordia da dio eriadio non esendo cosessato e meritorio e a quelo merito cha colui che e i stato de gra como dicesemo de sopra nel quito ssilio e che ogne acto de costuiche a sola! mente domandato misericordia a dio sia meritorio etiadio no esendo ofesato tel puo cossicialcuno il quale no e in poco mortale ogne acto uertuolo che esso sa e meritorio: ma colui il quale como ha pecó peto domada podonaza a dio del pecca/ to luo no e piu i peco mortale doncha ogne acto uertuolo che esso fa e meritorio.e se tu dicesti tu diciel uero che og/ niomo che sta in stato de gra ogne acto uertuoxo che esso fa e meritorio: ma quado tu dici che colui che ha domadato mi lericordia del peco luo a dio e istato de gra docha ogne acto suo uertuoso che esso sa e meritorio questo uorene lapere io se le uero che como uno ha domadato misericordia a dio del luo peco sia instato de gra e sia purgato de ogne peco: o bo/ no homicelo e chie colui che debia dubitare che quado uno ha domandato misericordia a dio no sia in staro de gra: e se pure dubitasti io tel puo cosi ciascuno il quale e purgato da ogne pcco e in stato de gra: ma colui che ha domadato pdona za a dio del peco suo e purgato de ogne peco doncha esso e in stato de gra.e chel lia el ueroche colui che ha domadato p donaza a dio sia purgato da ogne peco dicono li theologiche ogne acto de cotricioe e sufficiete a purgare tuti li peci che mai funo fatida le creature e che se farano dal principio in sino al fine: uerbi gra. echo qua uno che ha fato tuti li pecise costui presto in uno poto li delpiaceno tuti li peci comessi como ha questa tale displicecia tuti li se son partitida esso.or a casa: colui doncha che ha domadato pdonaza a dio de la pec cati for segno e che esso e mal cotento de li peci soi altramete non domadareue mibicordia a dio se li poci non li dispiacese no: dispiacedoli doncha li peci: li peci li lon pdonati e remissi perdonati li peci la grade dio entra nel aia: intrata la gra nel aia essendo doncha in gracoclude como prima che ogne acto

uerruolo che fa colui che ha domadato perdonaza da dio e meritorio e p colequete conclude che quati adi uertuoli fa colui fino ala quadragesima co feruore ha tati gradi de gra e polequete ha tati gradi de merito: finalmere ha tati gradi de gloria.o ofilio sco e da tuti da ese obsuato: echo miso pec catore.ora poi coprede che nale il osilio che ragio dato cioe che ogne uolta che dopo la pascha te acade a pecare mortalme te ne domadi pdonaza dal misicordioso dio poche ogne acto uertuolo che farai ifino ala qdragelia quado te ofelerai e meri torio e perio no domadado da dio rale ponaza co mo bai pccoli actie beni uertuoli che tu faresti ifino ala adragesima quado te noresti poi ofesare no sare ueno meritorii ne baue, reueno rătigradi de gră ne tătigradi de glia como ba colui che domada pdonaza da dio.or pilia breuemete la terza ra/ sone la gle te iduce che ogne uolta che babi pcco debi doman dae pdonaza da dio e dita rasone de pricipacioe tiene pferi mo e no dubita nieteche como lomo pecore ha domadato pdonaza a dio co itecio e de ofesarse la gdragesima no tanto li son remissituri li peci soi e tute le ope sue che esso sa son meritorie ope cioe uirtuole ma etiadio pricipa de tuti li be ni li gli se sano universalmete ne la giexia de dio: e che que? sto sia el uero tel puo prasone i tal modo: ciascuno il quale e i stato de gra e de carita pticipa de tuti li beni che se sano de li fideli e chatolici christiai:ma colui che ha domadato pdona za a dio del peco suo como abia peco co itecioe de ofesa rsene poi ala adragelia esso e i stato de gra como di sopra e puas to docha colui che ha domadato pdonaza a dio pricipa de tu? ti li beni de la giexia e porrio sareue se no domadasti pdo, naza a dio como hai peco po che no poteresti pricipare de u/ no mimo bene che le facele da li fideli christiai po che stare? Iti i pecó mortale echo docha il silio feo. or fa che pogne mo do che ru lo obbui. o gto e bono silio. or mai ti debe basta e p lo sexto síslio. or pilia el septio ciamato síslio de sfesione. L'Eptio sulio de salute e dito sulio de stessoe sor nota be ne o pocore questo sioreto belissimo il gle prestoti uolio da re.no ne da dubitare como di sopra e stato sufficietemete p nato che il solo dolore e la sola cotricioe che a lomo del peco suoco sermo pponimero de ssessarle poi nel tepo de la q/ dragesia purga laia de ogne macula de peco mortale e pone la gra de dio ne la a e se lomo pure pasasse de questa uita ada reue istato de salute como se fuse cotessato integramente de ogne suo pcco. no obstate docha che la sola cotricioe uegna a opare ture le pdite cole. niete dimeno bo la sentécia de mis bonauetura nel quarto dele sentecie ne la disticioe decia le/ ptia ti do questo sanissimo cósilio e i tuto douereue ese da tu ti obsuato cioe che ogne uolte chelte acadele ha pecare mor talmete piu psto che te sara possibile uatene dal cosesore e cofesa il peco mortale che hai comeso e peche te poteresti ma ralueliare dicedo. or le io agio comadameto da la giexia de o fesarme i siema tuti li pcci mei ne sa adragesia cioe una uol/ ta lanoche me fa bisogno de cotelarme ogni uolta quado io pecato mortalmete questo cosilio me pare una pazia e quasi uno cossiso da mamolo do io uoreue itede e sape che me gio uara cofesarmi ogne uolta che io ho peco mortalmete.o peco re pazo e senza iteleto. ode. ode quelo che dice lo insensato pecore e prinato de rasone pdoname te pgo se io tel dico el uero.tu me dice.or che me fa belogno de cosesarmi ogni uol ta che io ho pecomortalmete do poche la giexia me obliga a cofesare solamete una uolta lano: anchora dici che fructoe che utilitade ne cauara laia mia se io me confesso ogne uoltà che io ho peco mortalmete: no te dico mete de la grade uila? nia che hai uxato o di me poche hai dito chel cosilio che te a giodato ti pare una paziaso uero uno cosilio de mamolo.or tel pdona dio do pecore che tu sei le io nolese guardare ale tue pazie credoche mai no saperesti che fructo se po cauare o uero caua laía dal cosilio mio do iono uolio guardare qui ma uolio guardare per qui cioe uolio guardare alo amore de dio ploquale itédo de la re ogne cola che agio afare, ortolli

docha aia mia dilecta tre rasone adorate como che suseno tre ple perole ple quale rasone molto bene poterai sape nede che fructo e che utilità po hauere laia quado ela se cotesa pogne uolta che pecca mortalmete la prima rasone la quale induce ogne pecore a cofefarsi lo peco suo como ha peco: sai como e chiamata tel uolio dire e chiamata rasone de gratificacioe.or pilia che dio te adiuti. Questo notabile fondameto il gle po neno tutili discipuli de la sacra theologia. dicono tutili sa/ cri theologi sopra il grto dele sentecie che i ogne sacramero de la giexia che rice ue lomo ofia sacrameto de baptesmo:o sacrameto de la sca eucharistia: o sacrameto de si ordini eccle fiasticito sacrameto de lo sco matrionio: o che sacrameto uo lia le lia sempre quelo tale bomo : o dona che riceue debitamé te alcuno della lacrameti riceue ne laia lua una noua gra da dio e riceuedo noua grá riceue nouo merito e riceuedo nouo merito riceue nouo pmio e noua gloria i uita eterna. or a ca/ la co cio sia cosa docha che la cosessione sia sacrameto de per nitecia saiche argumeto ti uolio sare questo noteuele argu/ meto.ciascuno bomo il gle se cofessa como ha peco mortal/ metericeue sacrameto de penitecia riceuedo quelo nouo sa crameto riceue noua gra: riceuedo noua gra riceue nouo me rito:riceuedo nouo merito riceue nouo pmio e noua gloria in uita eterna: onde pquesto argumero te cocludo i sum iche tate uolte quate te oferarai tati gradi de gloria riceurrai. or guarda docha o pecore che tructo le po cauare cote andoli piu uolte lo ano. orti guarda molto bene da qua in nazi che mai piu no plumi de direche li colili mei te pareno pazi: o uero ti pareno colili da mamoli. or uolese dio che tuli obbuattili consili mei che te agio dato e uolio dare coli pazo como son. Or no uedi tu doncha pouerelo quato e bono e sco cossilio a cofesarti piu uolte lo ano:do io no te uolio piu atediare bau/ ta la prima rasone molto bella che te iduce a consesare ogne uolta che te acadera peccare mortalmete fra luna quadragefi ma e laltra. or pilia la fa rasone la quale iduce lo pecore a co fesarse como ba peccato e dita rasone de cessacióe. do uene q o peccatoe io sazo tute le tue malicie e iigtade or dime il ue ro como e fornira la sca quagesta e passata la pascha no teue ne questo male e iiquo pesiero e desiderio nel core la qual co la sono certo che he opa de satanas cioe chel te dice lo demo, nio. Or su gita quatragesta pasata hay consesato al seesore po niamo mili peccati mortali e tuti quatite sono remesi e per donati per uirtute de la satissima cosessone ben poycometere altre mile pecci mortali de qua a laltra quatragelia che uene se te achadeno apposito decometerli e poy te le cofeseray tu/ ti quati in uno tratto e cosi de nouo tuti quati te serano re/ mesi e palonati como li altri peccati pasati. O pesima nolu tade .o pponimeto iniquisio o deliberacione prauersa echo il fruto echo la utilita che te ne seguita O pecatore a non uo lerte cofesare seno una uolta lano pero chel diauolo como hay comeso uno pecco.tida ardimeto de fare lo bolo tzo lo quato lo cetetelio pecco. O peccore mio sco sco te dico se saray que lo che io te dico e se uoray oseruare il mio coliglio bono pte uoi tu che io te insigna como e fornita la pascha e hauedo o/ me o uno pecco mortale no smeterai il so pecco no il ezo no il decio noil cetelio. dirailite ne prego che me dagi tale oli' glioche io no ometa fra lano tati pecci. Or sugsta uolta uo 10 chl tu pgare me sia sermo omadameto Sai docha como fra lano poterai molto bene ofinare lania tua da ogne pecco mo tale e hauedo comeso ilpmo pecco motale no ometerai pnie te lo so. Or sa quelo che io te diro como ti achadera da po la pascha ha cometere uno pecco motale piu psto che poteray uane dal ofesore e cosesete diligete mere senza niuna dimo, ra. Se Buarai alto osiglio date de bona uoglia che hauedo con meso il pmo pecco motale me pare de esere certoche pniete cometetai il so. E la ragione che me moue a diri questo te la uoglio dire Echo poniamo p chaxo che sia qua uno peccore il quale da po la pascha sa uno peccó motale e como ba sato il pecco pito le lo ua confesare no nogliado aspetare la quas tragesima dico che quisto tale peccore con cosesando lo pec cato coli confesando senza dimora alguna no cometera poy lo altro peccó e afto fera parte p la uergogna che la nanze al cofesoreche lo cofesa.cofesado quelo pecco segondo chi pe catore cofesandose solamete una uolta lano li peccati soi tu ti insiema non ha quasi seno una uergogna nate il confesore coli per cotrario coselandole piu nolte lano tate nergogne particulare quante volte le ua a cofesare e specialmete chi le confela corinuamere da uno cofelore e quista uergogna che bau rai cofeiando il tuo pecco mortale lera cagione eficace che bauendo come so uno pecco mortale no conmetrai lo bo per non receuere la segoda uergogna nate lo consciore. di co ecia dio che non cometerai lo so pecco mortale per rilpe do de la contricione eamonicioe che receuerai dal padre ipi rituale cioe dal cofesore perboche sel cosesore como te ley o telato lo pmo pecco facto da po la palcha non te dicele mai altre parole che questecio e fiolo mio o fiola mia io te prego che plo au nire non uogli piu peccare plo amore de dio e p lalute de lanima tua Sentendo tu gste parole sono certo che no cometerarillo pecco. dico eciadio che le tu ti confesico? mo bai pecco e no al petarai la gtragelia son certo che aue do omelo il pmo pecco no cometerai il so per rispecto dela peni tencia che te dara il confelore perho che temerai che facendo laltro peccato non agi unaltra tale penirencia co no auesti p lo primo peccato comelo e per questo te guardarai dal altro peccato noujumamente dico che le tuti confeseray como ba uerai comelo uno peccato lon certo non commeterai lo fo peccato E questo dico per untude e uigore e forza de la gra cia la quale riceuerai nela confesione del primo peccato po che quela gratia ti dara tanta forza che facto il primo peccas to be confeiato per niente cometerai poi nel secundo nel ter zo nel decimo nel centelimo peccato li quali peccati son cer to che cometerai le tu uorai alpetare a confelare li peccati to isina ala quatragesima Et hay la secunda ragione che te in/

duce per ogne modoà con felarri como hay comelo alguno peccato mortale Fa che per ogne modo tu obserui questo co ilio se tu uoy capare de molti peccati mortali Ma se non ti basta la secunda ragióe or piglia la terza al nome de dio Dico che la terza ragione la quale induce ogne homo a con fesarsi como ba commeso il peccato mortale e non aspecta/ re la quadragessa e dita region de assecuracione Se tu uoray dire el uero ionon dubito che tu me confeseray al postuto gsta ueritade cioe lomo il gle coete molti e asai peccati fra lano e al pecta de confesarse solamente la quadragelima e se uene ha dismentegare de molti peccati mortali che ha con meso fra lano be questa tale desmenteganza e oblivione de peccati procedesse da una negligencia molto grolla.uo? glio che sapi che la confesione sacta no li uale nula a salute sua et e obligato aresare quela tale confesione bene e uero questo che se alcuno hauesse fasto fra lo annode molti peci ctai morrali e poy quando esso se uolesse confessare e ex aminare con grande diligencia la consciencia sua e li pec/ cati loy e coli examinato poy le confelasse dico che questo tale eciamdio se nela consessone chel sacele se desmentegale de molti peccati mortali tuti li sarebbeno remesi e da dio e dal confesore como se de tuti se ne susse ricordato e tuti li bauesse consessari e questa perdonanza de li peccati des? mentigati merita tale persona de bauere p merito de la exa minacione de laconsciencia sata nante la consessione la quale perdonanza no po meritare quelo il quale senza examinaci one di consciencia e se ne ua la amodo de una bestia senza ra gione ala cofesione Or achava say che uolio dire.no.or aredi e losaperay Voglio dire e si te dico che se tu uogli hauere cer teza de essere bene confessato e che la tua confessione sia utile be fructiona Fache ogni uolta che te achade a peccare mortalmente o per ignorancia o per fragilita o per ma icia uadi pîto senza dimora a cofesarti quelo peccato comesso.se

cosi sarai sono certo che no hauerai pericolo desmetegarti li peccati toi. E che piu tu bauerai in tuto certeza che la cofessi one tua sera ualida e grata nel conspecto de dio. Or sa docha che per ogne modo tu obserus questo consiglio che te agio dato ciohe che ogne uolta che te achadese ha comette peccato mortale.ua presto presto e si te lo confessa che hauerai securi, tade de la salute rua. O quanto ti sara utile questo consiglio se tu lo obserui. do dime il uero non sarebe pazo quelo in fermo il quale hauendo certeza de potere hauere ozi la sani tade corporale be uolesse aspectare uno anno ad bauere tale sanitade:certo si responderai. Or noti creditu che piu pazo sua senza conparazione: lo infermo spirituale quando po ozi riceuere la sanitade spirituale de sanima iserma plo peccato be pur uole e deliberase de aspectare ba riceuere tale sanitade fine al capo del anno. O pazarone che tu lei che bauendo ozi peccato mortalmente ozi tene poy confessare be ricenere remissione del peccato tuo per che doncha uole tu aspectare ba confessarte in fine al tempo de la quadragesima. No te dico altro seno che no cofessando il peccato tuo como lo bay comessoche tute metti a pericolo che per indicio de dio te sia tolto la lingua he la fauela per alchuna graue infirmitade o uero per alchuna morte subitanea che te porebe achadere. E parechecosi uoglia la ragione ciohechel pare che non ti possicosessare: maguarda chel te poterebe a uenire tale chaxo che quando uoresti non poteresti da poyche quando potesti non uolesti. Intellexisti hec omnia. Responderai etia. Or piglia docha la cola certa he lasa la icerta ciohe cofessati ogne uoltache peccarai he non temerai de morire senza consessi/ one ne per alchuna graue infirmitade ne etia dio per morte repentina. E che diremo nui qua di queli li quali esendo grauemente infirmi e per che megliosia intexogia serano sententiati a morte: & hauerano gia la morte sopra il capo.li quali nó si nogliono confessare pensandose che se si confessase no dio presto li darebe la morte como acholui che suse molto

bene disposto he preparato al morire. O ignoranzia consu mata sai quelo che te uale quelo proponimento ciobe de no uolerti anchora confessare bacio che dio uedendote cosessato non ti toglia di questa uita te uale che hauendo tale proponi mento prima pechi mortalmente percomandamento de la chiexia la quale ti comanda che per ogne uolta che te achade infirmita pericolosa de morte tu te debii cofessare sentedoti agrauato in peccato mortale & etia dio che non confessadoti alora pechi mortalmete per che tu te meti a pericolo de mo, rire senza consessione. Or echo el guadagno che ne uegni aquistare lanima tua non uolendo ti confessare diro meglio se pure mel crederai. Or nota che non tanto per non uolerti confessare in tale chaxo uieni a peccare mortalmente. Ma io te dico che piu presto morirai non uolendo ti consessare cha se tu te susti confessato la ragione he questa. E cho che essendo infermo gia sei molestato da la infirmitade corporale. Ol tra di questo non uclendo ti confessare la coscienzia tua le quale lege. li peccati mortali. li quali sono ne lanima tua te stimola sortemente dicendo. Or se tu moristi per uentura coquesti peccati senza confessione tu saresti spazato be damnato seza remissione. E questo tale stimolo che te pone la coscienzia nel core de non esser confessato genera una granda tristitia e malanconia ne lanima. E cosi crescendo la tristizia de lanima e per consegnente cresce la ifirmitade del corpo & cosi cresce do per hoche la tristeza de lanima se ua spengendo per tute le membre del corpo e coli crescendo la infirmita del corpo. E cho che tale persona piu presto viene a morire che no mori rebe se elo se confessale .ancho te uoglio piu direche se tale persona como se sente interma se confessale piu tosto sarebe sanata be camparebe da la morte la ragione e questa per bo che le tale persona se suse confessata de gli peccati soi la coscie enzia sua se sentirebe molto aleuiata he resanata per che se uederebe hauer posto da se uno grandissimo pexo. E sentedo se lanima alemata sene uegnerebe ad alegrare e alegrandose

tale alegreza intrarebe nele membre del corpo e per conse, quente uegnerebe ha minuire la tristeza e isirmitadel corpo e alegerita che sarebe la isirmitade corporale echo che molto psto el corpo riceuerebe sanitade. E così pla cosessione saresti dui beni. Prima che sanarebe sanima da ogne peccato mortale. Secondariamente chel darebe la sanitade al corpo. Or hay doncha la terza ragione la quale te induce ha consessare como hay mortalmente peccato ha cio che non ti poni ha pericolo de morire senza consessione del peccato tuo. E etia dio uon te poni a pericolo de desmentigare gli peccati toi ne la quadragesima. Or sa che lo observialtramente andera te

inprometto sopra le spale tue. &?

O octavo consiglio de salute e dito consiglio de auditi one ciohe che ogne bomo: o bono o non bono. o iusto o non iusto como uoia se sia debe seruare con grande dilige tia.questo octavo consiglio ciobe de andare sempre voletera ad audire le sante predicatione be le parole de dio e non de mai perdere alguna predicha se non suse per alchuna grandi, Isma necesitade. Questo dico per che lomo iusto e bono sentendo le parole de dio hauera cagione de cresere: he augu/ mentare il suo bene he confermare il suo chore in quelo tale bene chel sa. Ma se colui che andara ha audire la parola de dio sera insusto he carino son certo che tale parole gli giona/ rano grandemente be se tu me metesi tale dubio be questioe dicendo. Or poniamo chel sia uno predicatore il quale sia di mala uita be 10 sapia che esso he in peccato mortale ti pare bona cosa che io so uada ad audire. Te rispondo che non tanto me pare bona cosa che tu lo uada ad audire ma mi pare che lia optima cosa la ragione he questa per ho chel dice santo ambroxio che la uerita da qualuque ela sia dita etia dio se la fuse dita dal diavolo sempre procede dal spirito santo. Vude poniamo donchachel sia uno predicatore il qua le sia in peccato mortale dico che predicando dei audire be pigliare le sue parole: pure che le siano bone be uertuoxe

chomo se le procedeseno da la bocha de dio he questo dico p che quele parole non sono sue ma sono del spirito santo be se uolesti sapere. o peccatore per che io te agio dato questo co/ liglio ciohe che sempre quanto ti sara posibile nada adaudire la sanctissima predicatione sapii che te agio dato tale cosiglio ptre regione optime le quale secodo che io posso conprehen dere in tuto te constringeno besforzano be in ducano ad anda re uolentera ad audire la parola de dio. la prima ragione che te induce ha questo he dita ragione de salutatione: do sente sti may la sententia de aristotile il quale dice che la gozola del aqua caua he molifica la pietra durissima anchora me pare de non eser intexo. or su per certo faro tanto che me intenderai. Or uedesti tu mai quando pioue che una gozola daqua la quale dara ho chadera sopra de uno saso durissimo cauasse ho uero molificasse esso sasso. Or se tu non lauesti may neduto ne sentito dire 10 de questo te ne posso sare la proua per ho che essedo ha chaxa de lo mio padre gli era da uno cauto de la chexa una pietra durissia he grossisia sopra la qual petra cade do spesse uolte una gozola de aqua in tale modo per cosse be molifico esa pietra che la rompe he la spezo tuta quata como se la fusse stata spezata con uno palo de ferro unde che be uero che non la spezo in uno tracto ma im piu tracti zobe in molte uolte. Quelo che agio disto de la gozola del agua uoglio dire per magiore similitudine de una bombardela la quale molte uolte spezara in molti tracti una rocha inexpug niabile he fortissima sopra lo intellecto humano. Do cie qua ni uno soldato o uero homo darme sorse che si. Or dime el uero sel te piaze uedesti may bombardare alguno chastelo o uero alchuna rocha.o torre fortissima dira si. Orsu ua piu oltra nedesti may che per nigore he forza de una bombarda la rocha tato forte he potete le rompele he spezale tuta quata e coli spezata se gitase a terra quela rocha tanto potente he tanto marauelioxa credo che responderai. Miser bio ue diro el uero. Sapiatiche in uno colpo ne in dui colpi ne in dece ne

in trentacolpi la bombarda non pote spezare quela rocha tanto dura ne gitarla a terra ma continuando licolpi echo che neuene una bombarda potentissima la quale dando in essa rocha tuta quanta la destruse & gitola in poluere como se fuse stara una cera liquidissima. O quanto me piaze quelo che mai dito per ho che alo esemplo tuo materiale. io ne uog lio chauare per similitudine uno grandissimo fructo spiri tuale. Or al proposito mio ritornado say che significa la petra durissima. o uero la rocha tanto potente & dura significa el core del peccatore obstinato il quale ne per boni esempli ne p bone inspiratione de dio ne per alchune bone amonitione ne per alchuno stimolo de la propria conscienzia se po ne se uole molificare ne in tenerire ha lasare lo peccato suo ma al despe cto de dio e cotra la uolutade e comandamento de dio pur uole stare nel peccato suo no bauendo alchuna uergogna de li bomini del modo como le bene fuse bomo santo & degno de ogne laude. Or oltra che significa la gozola de laqua o uero la pietra de la bombarda si significa la parola de dio sa quale manda il spirito santo fora per la bocha del predicatore. Or che achade ha chade che la gozola del aqua e cosi la bombarda dando laqua piu uolte sopra la pietra e la bombarda sopra la rocha.laqua spezala pietra durissima. Et la bombarda rompe la rocha fortissima. Cosi simelmeute achade che uenendo quelo tale obstinatissimo e durissimo peccatore ha la predi catione echochel spirito santo in una predicha gli manda o nero da de una bombarda nel core cioe sa dire alchuna parola odolce. o aspera dal predicatore la quale parola uene ha per cotere lo core di quelo peccatore. Or poniamo che tale pecca tore non siaconuertito per la prima predicha echo uene a la seconda & cosi sente cose noue & quaxi gli passano & in tenerisseno lo core viene a la terza piuse intenerisse. & se dispone ba uoler lasare il male & a uolere sare il bene pure anchora in tuto non e persectamente dispoxito. Or che acha de achade che pur continuado le sante predicatione che usene

una bombarda fortissima cioe una parola tuta asochata del ipirito santo la quale percotendo il core di quello gran/ dillio peccatore. O al despecto de tutigli demonii del iserno li uene tuto ha spezare e rompere per cotritione del dolore cioe che per queste parole che ode de la predicatione gli ue ne e salta una noua contritione & dolore nel core la quale lota eser mal contento & e pentito de ogne sua mala uita che ha sacto nel passato e cosi lo sa desponere ha uoler sare ogne bene onde tu uedaray che audita che la predicatione piangera amaramente quello peccatore gli peccati loi.il qua le prima sene rideua he il quale may piu non li pianse pmodo che li ulirano le lacrime grose da gli ochiicomo faue uedaray etia dio quello peccatore percotere lo pesto suo con amaritu dine de core domandando milericordia ha dio de gli soi pecca ti il quale may piu non sepe laudare dio ni domandarlo i suo adgiutorio anzi più tolto era uxato de biastemare dio e quati sati sono i uita eterna uedarai udito che la la pdicatione quelo peccatore se ne andera presto a confessare il quale mai piu no si uosse confessare e che piu el biasmaua e la cosessione e tuti coloro li quali se andaueno a cosessare uederai che quelo pecca tore per uirtude de la parola de dio se andara a comunicare il quale mai piu non se comunico como se suse una bestia senza ragione e cost breuemête dico che in tale modo continuando lo peccatore la predicatione lo spirito santo gli sara tenere il core per le parole sanctissime che dira el predicatore che in tu to se disponira a sar la uoluntade del suo creatore e così renon tiara, ogne suo nicio & a ogne sua mala uita. do nota que opi nione e la mia di colui che continua la predicatione quantuq chel sia grandissimo peccatore. Say che opinione agio dime peccatore che pure ua continuamente a la predicatione lo agio questa opinione e psumo de dire chel peccatore il quale continuamente ua audire la parola de dio mai non se potera danare forsi che diray oguarda quelo che tu dice. Questo e uno grande parlere che uno peccatore: il qual continuamente

le ne ua a la predicatione non se possa damnare. Non tene maraueliare se io agio dito queste parole le quale anchora te li dico de nouo .dico per che anchora meglio me intendi che per niente poso no pesare chel peccatore che ua uoluntiera a le sante predicatione se possa damnare e la ragione che me constrenge a dire tale parole degne de grande admiratione e questa per ho che io non posso pensare che perseuerando il peccatore la predicatione non uegna uno tracto una parola a modo de una bombarda la quale li pascera lo core da uno la to al altro. E questo sara p promissione de dio perho che ue dendo dio: che tale peccatore pure lene ua perseuerando a la predicha dira. Io non posso fare che io non doni il spirito sato acolui il quale tanto uolentera ua ad audire le parole del spi rito santo e perho me pare esere certo che dio saluara final/ mente colui il quale uolentera uasene ale predicatione. Que sto e quelo che dice augustino nel libro de predistenatione santorum cioe che non e ne po esere alchuno magiore segno de salute in questo mondo quanto e ad audire la sanctissima parola de dio. E per contrario dice che non po esere magior segno de damnatione quanto e a non volere audire la parola de dio. Or non creditu. ora may che io te dica el uero cioe che per uirtude de la perola de dio te conuertirai non obstan te che tu sia grandissimo peccatore. do io te pregoche me dici el uero Creditu che el langue del becho agia in se grande uirtude. dira: si perche ysidero in libro ethimologiarum & eria dio secodo li naturali il sangue del becho con lo suo gra dissimo calore e con la sua iextimabile uirtude uince arope re e spezare lo adamante pietra durissima il quale adamante ne per foco ne per martelo ueruno diferro per niente se po domare ne ropere ne spezare. Or achaxachi creditu che agia magior uirtude e calore o lo adamante o la parola de dio. Se saray sapiente son certo che responderai che e de magior uirtude & efficacia la parola de dio focoxa che procede dal foco del spirito santo che non sia lo adamante. Or doncha no

e da dubitare n'ente che se lo adamante rompe e speza lo saso durissimo mag ior mente la parola de dio intuto tridara e spe zara per contritione lo core de lomo peccatore che andara ala predicha chel core del homo e pure di carne & etiam dio con siderando che lo spirito santo a in se magior uirtude che non agra il sangue del becho e per ho di tale peccatore dice lo pro phera parlando in persona del spirito santo. Io ti chauaro lo core di pietra cioe lo core obstinato nel peccato. e daro te il core di carne cioe te faro in tenerire e molificare con la gratia mia se uoray audire le mie parole sante E cho doncha o pecca tore che uale audrre la predicha prego te doncha per tua sa/ lute che mai no la uoy la sare. Saluo se grade necessitade no ti accorese. Or piglia la seconda ragione la quale te induce ad audire la parola de dio la quale e dita ragione de excusatione Se may leuasti e drizasti le orechie tue o lo intellecto tuo ad audire alchuna cosa. Ora leuali e drizali a quelo che io te uoio dire. Son certo tene maraneiarai sopra modo dice lo dostore sotile cioe scoto nel quarto de le sententie ne la nona destintione pone uno tale chaxo. E cho le qua uno il quale pure comette molti peccati mortali o per ignorantia o etiam dio per fragilitade o per malitia niente dimeno costui no sa discernere ne cognoscere se li peccati soi siano o mortali o ueniali achade che questo tale bomo molto uoletiera se ne ua ad ascultare la parola de dio per intendere se e possibile de sapere che cosa e peccato mortale e che cosa e peccato ueniale Or oltra uene el tempo de la quadragelima costui se mete prima ad examinare diligentemente la conscienzia sua ex/ aminata che la conscientia sua se confessa li peccati soi simpli cemente achade che costui se desmentega contra sua uolutade mili peccati mortali e dementegandoli non sili confessa. Do manda scoto & etia dio Richardo se li mili peccati demente gati e noncofessatili sono da dio perdonati e remissi como sono li altri che a consessato. Respondeno che si e questo dice no che fa dio p merito de hauer udito la predicha e p merito?

de la examinatione de la conscientia che a facto prima nante che andasse a lo sacramento de la confessione. Or uolta la ma ne .fay quello che dice lo prealegato doctore se non lo sai te lo uoglio dire.dice scoto. E cho le qua uno homo il qual pecca mortalmente in diuerli modi per ignorantia & elo non in tende ne sa se esso a peccato mortalmente o no. Questo tale bomo sta o per ignorantia o per uolontade che non uole gire a le prediche ad intendere quelo che dice lo pdicatore achade adeso chel predicatore uene a dechiarare molti chaxi de consi entia o molti peccati mortalili quali peccati o simili a queli che a comessi quello peccatore che dispreza de gire ala prica tione e non obstante che lo predicatore de chiara li predicti peccati mortali li quali a comeso lo peccatore che no uole gi re ad audire la predicatione sanctissima esso peccatore il qua le non e andato a la predicha non sa per niente quelo che agia dicto lo predicatore. la qual cosa ho uero li quali peccati mor talili quali molto bene hauerebe intexo. lo peccatore le fuse andato a la predicha Or echo che uene il tempo de la quadra/ gesima santa nel quale almeno ogne uero e chatolicho cristia no si debe confessare. Or achade che lo prenominato peccato re se ne ua a confessare e confessandos non se sa confessare de molti molti peccati mortali per ignorantia li quali se esso fuse and ato ala predicatione molto bene hauerebe intexo & per consequente se li hauerebe saputo consessare. Or esendo si questo tale confessato & hauendos desmentigato de molti peccati mortali per ignorantia creditu che li siano remesi e per donati da dio li peccati soy che non a confessati como que li che a confessati te rispondo in persona de scoto con altissi, ma uoce .none:none:none .tre uolte onde sapii per certo che non li sono per donati da dio ne quelli che a cofessato ne que lli che se a dismetegato de confessare. E questo uole dio dice scoto per che esso peccatore a despresiato la parola sua media te la quale esso molto bene se sarebe saputo confessare. Any chora dice scoto che tale ho comunicadose pecha mortalmete

Ecosi doncha chi non uole audire la predicha quando po in correno in dui mali. Prima che la confessione niente si uae. Secondariamente che esso comete peccato mortale riceuedo con tale ignorantia il sanctissimo corpo de cristo. O peccatoe il quale despresi la parola de dio echo il guadagno che fay. De metelo nela borsa se saray bene. nole tu doncha che la con fessione tua sia ualida. si. Orsu fache uadi ad audire la predica tione quando poy uole tu etiam dio non incorrere in nouo peccato mortale quando ti uorai comunicare. Or fa che may non perdi la pdicatione quato ti lera possibile e questo basta quanto a la seconda ragione. la terza ragione la quale te in duce a servare questo consiglio cioe ad andare a audire la paro la de dio e dita ragione de punitione.e per intendimento e dechiaratione di questa ragione uoglio che sapi che la pena la quale lo iustissimo dio a dato a queli homini che uiueno senza ragione alchunacioe ali homini de sodoma e de gomor ra secondo tuti li doctori e grandissima e acerbissima pena sopra ogne bumana extimatioe e no e da marauegliarse per questo de nula per il grande e graue peccato meritamente e ragioneuelmente debe bauere graue pena e grande tormeto Onde per che lo peccato sodomitico e uno uitio e peccato gra dissimo e sopra ogne natura. Dio a dato nel inserno a tuti quelli de sodoma e da gomorra grandissima pena piu che se fusenostatialtri peccati. E che esso patisseno e uero debiano patire nelo iserno pena acerbissia si demostra secodo li theolo gi p questo signale pche dio uoledoli pur occide i qsto modo li uolse occide e brusare co soco e co solsure che uenete dalcelo p una de le piu acebe e uitupeoxe pene che sião Or hay îtexo che la pena data ali homini sodomiti e gomorrani p mercede del suo peccato cosi in questo mondo como nel altro e pena grandissima. forse che tu te poteresti maraueliare dicendo. Or per che hay posto questo tale esempio qua in questa ragi, one non so a che utilitade lo hay posto qua e io te rispondo p bo lo agio posto qua asto rale esempio p che io re uoglio fare smarire e tuto quanto tremare a modo che trema la quaia quando che e nele grise rapace del sparauiero o uero salcone. Or sia ale mane. echo le qua uno el quale despretia in tuto de gire ad audire la parola de dio quando ela si nuntiata dalcuno predicatore ti do mando se morendo costini i peccato mortale bauera per quelo tale desprezameto. E audiente de la parola de dio grande pena nel inferno. Te rispondo che magiore pena sera data a colui il quale despreza la parola de dio che non e data a li sodomiti e gomorrani. E chel sua el uero te lo dice colui il quale hauera a dare la pena a luno e laltro cioe cristo benedeto nel decimo capitolo se bene ma recordo de santo matheo. Vnde dice ciaschuno homo il quale per despre cio non uora udire la parola mia bauera magior pena nel di del juditio che non hauerano queli de sodoma e di gomorra. E per demonstrare che a non uolere udire la parola de dio sia grandissimo peccato e per consequente sera li dato grandissi mo tormento. Comanda x po a li predicatori de la enagelica neritade pure nel prefato capitolo dicendo. Se la gente o lo populo de alchuna cita o terra non uora gratioxamente udire le uostre sanctissime parole presto partiue da quela cita o ter ra. E andati a predicare in uno altro loco doue uni piu grati, oxamente sariti ascoltati. Esati che per ogne modo ue scalci, ati le scarpe uostre in siema in siema sbatitile molto bene a cio che la terra o uero poluere la quale si era a pizata a le scar, pe uostre andando per quella cità o terra acio che possa rima nere in quela medeximacita o terra ne la quale la riceuesti quaxi uoglia dire lo signore la satila poluere sua a quela gere E populo che non ue a uoiuto audire a cioche non hauendo portato nulla de quela cita meglio e piu asperamente li posa punire. O sententia terribile. O parole acerbe. ola. ola. bay intexo quelo che te agio dito. Or uole tu elere sauio sa a don chache uada uolentiera a audire la parola de dio quando e la si anuntiata da lo predicatore se tu uole campare de tanta acerbissima pena e da tale tormento senza mensura plo bene

che io te nogliose tu seray sanio e discreto atenderai al con siglio mio. Cosa mirabile hay sentito di coloro li quali de spreziano la parola de dio perho che magior pena patirano queli stulti bomini cha queli de gomorra: e sodoma e se io te uolesse dire cosa piu stupenda e piu marauegliosa che non sia quella che te agio dito. Credo che anchora più tene maraue/ gliarli. Noe uero dirai. Si bene Orfu alemane. ode. ode cofa maraueglioxa. e da fare stupire tuto lo mondo. e ogne creatu ra. Or poniamo per chaxo che qua fule nel hostia el corpo de xpo consecrato & hecoche uene uno pessimo homo il quale piglia con le mane sue inique qusto corpo de xpo consecrato e meteselo sotto li pedi in uno suto. Or dime il uero creditu che morendo in peccato questo tale homo diabolico e non hu mano li sara data da la iustitia de dio grandissima pena. Or chi ne dubita respoderaiche a tale maligno homo no sia data grandissima per a hauendo col i iniquamente trastato il sacra tissimo corpo de xpo pazo sarete colui il quale credesse altramente Orsu al nome de dio Tu me dice grandissima. pena sarebe data ha chi gitase uitupoxamente lo corpo de xpo lotto li pedi ho uero nel luto uilissimod.o io ti doma do a chi credituche la diuma institia darebe magior pena o a uno il quale despresiase de audire la parola de dio o uero a quelo il quale gitase lo corpo de xpo sotto li pedi. Forsi che diresti io credo che magiore pena sarebe data a colui il quale gitale lo corpo de xpo sotto li pedi che acolui che dispresiale de udire la parola de dio. O peccorone che sei ben sapeua io che tu responderesticosi. bene uedo adeso che omninamente tu sei nato in quela famoxissima citade da groseto la quale sa piu populo da per se che tute le altre citade e terre del mon do. Or achaxa se tume domandi achi sarebe data magior pena. o a quelo homo iniquo che se gitase lo corpo de cristo sotto li pedi o uero a uno il quale desprezia la parosa de dio Io te rispondo secondo la senteutia de santo augustino posta nel decreto prima questione prima nel capitolo che i comeza

interrogo nos:che la divina iustitia reputa uno medeximo peccato.a despretiare la parola de dio. E a gitare lo corpo de xpo sotto li pedi. V nde per questa sententia nui potemo ar gumetare a fay benechel fia da dio reputato uno medeximo peccato lo desprezio de la parola de dio e lo gitare lo corpo de xpo sotto li piedi o uero nel luto sarebe e sara dato da dio una medexia pena a luno e da laltro. Vnde tene p fermoche cosi graue pena sera data da la iustitia de dio a colui che de/ sprezia de udire la parola de dio como a coluiche p desprezio se gitase la hostia consecrata sotto li piedi. O peccatore. o peccatore o peccatore tre uolte hay udito lo fructo ne caua Iomo che desprezia de andare a la sandissima predicatione. Se sarai prudente e discreto credo che uolentiera andarai a la predicha per reportare talefructo e tale utilitade a lanima tua. Ora hay ueduto tre belissime e sortissie ragione le quale te inducano alpostuto a douere seruare lo octavo configlio cioe che sempre quando poy uoia andare a udire la parola de dio. Or piglia lo nono consiglio che dio te aiuti.

Onono configlio de salute e dito consiglio de testatioe. Echo uoglio direche ciaschuno homo charolico e sidele de servare questo nono configlio cioe che ogne bomo o dona il quale o la quale ha alchuna cosa temporale da distribuire p fine che e sano o sana deba ordinare il testamento suo acio che ujuendo o morendo tute le cole sue posseno passare sata mente.e guarda che non lasa ordinare lo testamento tuo ne per timore de fioli.no per timore de parenti.ne de fiole.ne p rispecto dalchuna persona per che io te certifico che se colifa rai lanima tua non pora passare seno bene di questa uita e se tu uolesti sapere per che tido questo consiglio che saci lo te, stamento tuo per fineche sei sano e non abi alchuna ifirmita de telouoio dire per che te poterebe achadere alchuno caso insperatamente. o di morte subitanea. o uero de infirmitade tanto grave che ti togliarebe coli la lingua como lo intellecto o uero che asperando a uolere sare lo testamento tuo infino



che hauerai il capo sopra il capezale. onde poy serai tanto molestato da li parenti toi e tanto saras tribulatoche de le doe cole te ne achadera far una uogli o no cioe o che in tuto non te lassarano fare testamento. o uero se pur lo farai per le gran de molestie che hauerai nonsera may benfacto. laso stare che piu uolte quelo homo il quale aspecta a fare lo testamento suo infino a la infirmitade de la morte non tanto lo pofare p le molestie de la amici e parenti ma etia dio se ne more despe rato. O bello guadagno che say aspectando a sare e ordinare lo testamento tuo infino a la morte. Or metelo ne la borsa e conservalo molto bene. Do bono homo sa quelo che 10 te dicos jo te do bono e sano consiglio no te lo gitare drieto a le spale. Se no saray quelo che io te dico te ne pentirai anchora credi lo a me. Se tu me darai fede e conservarai questo sancti slimo consiglio non te pentirai mai ne in questa uita ne etia dio nel altra anzi te dico che ogne tua cola pasera bene. Ma nota quando fuse uno padre il quale hauesse la roba sua di bo, no aquisto e non bauesse alchuna dissensione per la roba sua ne con parenti ne con altre plone ma possedesse quela roba sua con bona pace de consientia e con pace e tranquilitade del mondo non presumendo questo tale homo che la roba sua ne in uita ne in morte debia esere i alchuno litigio. o uero disce sione e bauendo li fioli soi o uero parenti aliquali aspesta questa tale roba ligiptimamente. Questo tale bomo credo che pasando de questa uita etia dio senza ueruno testamento àndarebe in bono stato saluo se non morisse con altri peccati mortali. Niente dimeno consegliano. li doctori questo tale ho non obstante che agia tute le predicte cose consegliano che ordina il testamento suo per magior cautela. Verbi gratia. Poniamo che tale homo intenda de fare alchuna elemoxina per salute de lanima sua se non la ordina in sanitade nel testa mento suo. Or creditu che se lo dicese solamente abocha a li fioli o parenti soi e poy morisse senza testamento che quela elemoxina. li sarebe fata pazo saresti se lo credesti . Dico

doncha secondo si doctori che hauendo etia dio tute le condita one per le quale non fosti obligato a fare testamento p mas zore cautela e securitade debi ordinare lo testamento tuo e i questo non te sidare ne de sioh ne de amici ne de parenti ne de alchuna altra creatura. Ma per che pochi se ne trouano de questi che non siano obligati asare testamento. O p che hano la roba de male aquisto in tuto o in parte o per che bano diui sione e litigio con altri o per che uedano che morendo senza testamento acha de pericolo che lo fratelo magiore in gana li menori. Dicono li doctori che tuti questi homini che hano la roba sua con tale conditione debano sare e ordinare omnina mente lo testamentosuo e a questo sono obligati e tenuti de fare cosi p debito de caritade uerso il proximo como per utilitade e salute de lanima sua. e se tu me dicesti che ragione me induce a fare testamento se io non lo uoio fare. Respon deno li theologiche tresono le ragione speciale le quale te iducano a fare & ordinare il testamento tuo.la. Prima e dita ragione de securitade o uero di gratios trade e per sundameto di questa raxone Nota che dicono li theologi che lecondo che colui pecha mortalmente che non uole fare testamento o per negligentia o per timore de parenti.o per amore de fioli e niente dimeno esso ha de la roba de mal aquisto o roba che sta in discensione o bauera in chaxa charte o istruméti o testa menti de altre persone cosi per contrario colui il quale hauen do roba o de mal aquisto o instrumenti o testamenti o altre simile cose e sa e ordina lo testamento suo more in stato de graria. O peccatore. o peccatore. sa testamento. sa testamento fa testamento te dico. O quanto tido bono consiglio. E che diro io. o dio. o dio. Quis est bic & laudabimus eum. No se ne troua uno che uogliafare testameuto al tempo pre sente ma cosa quaxi tuti morendo in peccato mortale se ne uano a piedi giontia chaxa del grande diauolo do pouerelo echoche tuto lo tempo de la uita tua hay posseduta la roba de altri e may non la hay uoluta restituere e cosi hay tenuto

oculto.0 instrumenti.0 testamenti.0 carte de altre persone p le quale essi sono in corsi in grandissimo damno achade che tune mori senza testamento.dime ti prego.unde creditu sa gita lanima tua. orfa che tume respondi. E dicha e le gita a damnatione senza speraza de mai piu poterse saluare. Echo echo lo guadagno che hay aquistato a non uolere fare testamé to ueruno. Oruoli tu che iote dia uno configlio da homo. e fa che lo obserui.diray si. Orsu io ti do consiglio che essendo sano e uiuo per ogne modo facitestamento nel quale lasi che la roba mal tolta sia restituita. achi se debe restituere. e cosi se bauesti instrumenti de altri lassa che siano restituiti se tu mo rirai con tale testamento. say unde sene andara lanima tua jo te dico p che bauerai sasso lo testamento tuc con caritade del proximo e per amore de dio che lanima tua sera portata da li angeli in uita eterna. E questo sera per uirtude e per caritade el testamento che hauerai sacto. Guarda doncha che pniete lass de fare lo testamento tuo e non lasare de fare te dico ne p amore de fioli.ne per timore de parenti ne per alchuna altra negligentia lasestare qua che non tanto more in peccato mor tale che non ordina e compone lo testamento suo. Matuti quelli.li quali sono cagione che alchuno non faza testameto Dicono li theologi che tuti peccano mortalmente e questo e per che sono cagione de la damnatione de quela anima la quale sene more senza testamento hay la prima ragione la quale te obliga a fare testamento. toglie la seconda ragione la quale e dita ragione de esempleritate. Or nonne da dubi tare niente che ogne homo coli inmorte como in untale obliz gato a dare a li proximi soi quelo bono esempio che li sia possibile. Quelo doncha il quale more senza testamento lasa tutili proximi e li uicini scandalizati e masimamente qua do esso a de la roba de altri.e non lassa che sia restituita e simi le altre cose per le quale ognuno ne piglia uno malo esempio e perbo quando tale homo e palato lenza testamento de que sta uita sai quelo che dicano li bomini del mondo de esso bo

lo laudeno dicendo luno con laltro. Or non say tale homo e morto a modo de una bestia perbo che non a ordinato che sia facta alchuna elemoxina per essone a lasato testamento ueru/ no e non ha lasato che sia facta alchuna minima restitutione con cio sia cola chel sia a tuti manisesto che esso haueua di molta roba di mal aquisto per certo dicono e lo debe esere andato male e pegio. E chi debe dubitare che tale anima non sia gitta a danatione dopo che lassa scandalizati tutili proxi mi soi. Pazo sarebe chi uolese altramente credere. Echo che tale e simile altre laude se dano da li proximi al homoche se ne passa senza alchuno ordine e senza alchuno testamento. Vnde dicono secondo che esso a lassato tute le cose sue senza ordine ueruno non ne da dubitare chel lanima sua sia gita a lo inserno doue non ne ordine ueruno. El contrario achade di colui il quale ordina e compone lo testamento suo nante la morte sua perho che morendo e hauendo lasato lo testameto suo con bono ordine. Tuti lo laudeno & exalteno e bano bo na e santa opinione de li sacti soy e ba tuti rimane uno odore di bono esempio. O quanto bono esempio ne bano tuti li ui cini eli parenti. Vnde tuti dicono con una uoce. O quanto santamente debe esere gita quella anima santa perbo che ha lasato il testamento suo ordinato. ba lasato che sia restituiro ogne cola. ha lasato che siano sacte tante elemoxine p lanima sua per certo secondo che ba lassato ogne cosa con ordine non ne da dubitare che lanima sua non sia gitta al paradiso doue ogne cosa sta con ordine e simile altre cose dicono li vicini di questo che e ordinato. o lasaro lo testamento suo con bono ordine. O quanto pochi sono queli taliche laseno questo bo ne odore e questo bono esempio di dreto credo che sono si pochi che se poterebeno numerare con lo naxo. Or achaxa uole tulasare uno esempio mirabile atuto lo mondo ne la morte tua. Or fache presto presto ordini lisacti toi fa lo testa mento tuo. Do sentisti mai quelo bello. Prouerbio che se dice comunamente cioe chi a tempo no aspecta tempo a ben

lare a bono intenditore poché parole basta. a say credo che mai intexo questo dico per che lo parlare mio non ne grego ne franzoso hanze e pure de lo paexe. Do io non re uoglio piutenire a tedio piglia la terza ragione per lo amore de dio la quale te induce a fare testamento nante la morte tua la qua le e dita ragione de pacificabilita. Or poniamo che mora uno senza testamento ueruno: sai quelo che ne seguita. El ne leguita. Oltra che tale more in peccato mortale e la a tuto lo mondo scandalizato che esso lassa fra amici e parenti e fra teli.e altri che debeno da lui hauere grandissima discordia grandissimo rumore e odio grandissima rixa e contentione e piu uolte li lasa lo cortelo ne le mane cost a luna parte como a laltra.cosi a heredi como non heredi. Perho che luno dice questa roba: e mia e laltro dice tu ne minti per la gola p che le pur mia e non tua e cosi da le parole ingiurioxe ne seguita li bruti sati cioe de molti homicidii. V nde per hauere quela tale roba. achade che se ocideno per le strade l'uno con lastro como se occideno li castroni a la santa becharia de tute queste belle cose. O tuche non say testamento tu ne sei cagione e perhonondubitare demente che molto bene seray p queste tale cole remeritato da dio. Or guarda doncha como fai gran deguadagno a non uolere ordinare lo testamento tuo p con/ trarjo diremo doncha de colui il quale fa testamento. Perbo che morendo tale homo con testamento esso la sa fra amici e parenti e fioli e no fioliberedi e non beredi uno amore una concordia. una pace e una caritade mirabile in tantoche per lo testamento facto non tanto achade homicidio. ma no acha de pure una minima parola in giurioxa e questo uene puirtu de di quelo sanctissimo testamento lasato da te ne la morte. tua. E che piu se pure alchuno direto la morte tua uolese mas lignare uolendo usurpare la roba non sua non po perho che lo testamento li talia le unge dicendo tale agia tale cosace tale agia tale altra cosa e cost esendo espreso ogni cosa per ordine ne lo testamento ogniomo sta quiero uoglia o non. Doncha.

O tu il quale uoli morire in stato de gratia. Vole tu lassare bono elempio a tuto lo mondo e uole tu lasare pace e concor dia a ogne persona. Say quelo che dei sare. Fa che per ogne modo tu obserui questo nono cossiglio il quale e dito cossiglio de testatione e a questo modo seguitarai tute le predicte cose O quanto te sera bono questo consiglio se tu lo metarai in operatione. Orsu togliamo. Or mailo decimo consiglio il quale credo no mancho ti piacera che lo nono orsu ale mane.

O decimo configlio de salute e dito consiglio de licen, tratione. Io sono piu che certo che questo consiglio sara ozi in pazire da more alchuno homo il quale may piu no fu pazo do el me pare che io ueda qua ala predicha de molti bo mini che bano de la roba de altrui e per consequente sono ob ligati a restituire li qualibomini tuti in sema me uogliono proponere uno dubio o uero una questione cosi sacia. Or echo miser lo frate a tuti hay dato remedio e consiglio de sa lute como homo piatoxo e pieno de ogni caritade ma pure a nui che bauemo da restituire la roba de altrui non bai achora dato ne configlio de salute ne cosa la quale ne agia a consolare bauemo quaxi dubitacione che tu no uxi alchuna parcialita de ne li consilitoy. Orfa se baydato a tuti li altri consiglio de salute per che non lo day anchora o mai per certo saresti molto bene che tume configliasti anche nuy secondo dio. Echo che siamo tre deserette o uero generatione de homini li quali hauemo tuti tolto de la roba de li proximi nostri chi per furto chi per uxurachi per contracto seneratico. E tuti nuy siamo obligati a restituire. bene uedemo questo nuy che quela regula tanto comune cioe. Non remette mai dio lo peccaro se lomo non restituisse lo mal rosto piu e uera che no se dice ancho piu diremo nuy. Sapemo molto bene che dice lo doctore sotile cioe scoto nel quarto de le sententie ne la gn ta decima distincione che mai per alchuno minimo tempo non e licito'a lomo che a de la roba daltride tenerla per che e contra lo comandamento de dio negativo cioe non fare furto

el quale comandamento obliga in ogni tempo la creatura bu mana a seruarlo. Vnde nui sapiamo molto bene che fra lico mandamenti de dio afirmatiui: e negatiui .li e questa difere tia cioe che li comandamenti affirmatiui obligano la creatua a observati. ma non in ogne tempo e loco. verbi gratia dio te comanda . sanctifica la mia festa questo e comadamanto affir matino el quale obliga tuti a observalo ma non in ogne tepo siamo obiggati a sanctifficare la festa ma solo basta a sanctifi/ care la festa quando occore el di de la festa ne li altri tempi no siamo obligati a sanctificare la festa. Cosi etia dio comanda dio a li fioli. ue coman do che siati reuerenti e obedienti a li pa renti uostri questo comandamento non obliga li fioli sempre maicioe in ogne tempo e loco renerire e obedire li parenti ma solo basta de reuerire si parenti e aloro obedire quando comadano alchuna cosa e cosi sono tuti altri comandamenti affirmatiui . Perho che non obligano à sempre ne in ogne tempo la creatura ad observali ma solo basta de observali ne li tempi deputati. Non e cosi delicomandamenti negativi perho che obligeno la creatura sempre e i ogne tempo e loco chel sia ad observarli. uerbi gratia. Dio comanda non forni care questo e comendamento negativo e perho che questo e comandamento negativo. May no e licito ad alchuna plona a fornicare cost dio comandamon furare. Per che questo e comandamento negatiuo. Mainon elicito a furare palcuno tempo, e se tudicesti. O io agio intexo che nel tempo de la estrema necessitade. Se po surare: doncha quelo comendamé to negatiuo. Non obliga la creatura ad ogne tempo a non furare. Te rispodoche in quelo chaxo estremo se tu pigliasti alchuna cosa ad alchuno non potendola altramente bauere. che quelo non sarebe dito furto anzi in quelo caxo sapi che la necessitade sa tuo quelo che era daltri. Echo docha che mai non e licito de furare per che lo conandamento de non furare e comandamento negativo. Cosidico de tuti li altri coman, damenti negatiui. perbo che ogne tempo e loco obligano la

creatura adobseruarli. Or a chaxa nui diciamo miser lo frate che. scoto dice che mai per niuno tempo e licito al homo tene la roba de altri. Per che secondo che lo surare e comandamen to negativo e coli obliga a non may furare per alchuno tempo Coli etia dio a tenere la roba daltri secondo la ueritade e co mandamento negativo e perbo secondo che lo comandameto negativo sempre obliga le creatura cosi doncha chi a roba daltri sempree in ogne tempo e obligato a non tenerela ma ristituirla e chi sa il contrario sa contra lo comandamento de dio negativo per consequente e peccato mortale. Per questo doncha nui ne chaujamo questa cocluxione che hauedo hauto nui de la roba de altri e non restituendola presto presto nui stiamo de continuo in peccato mortale · E per no te atediare piu lasiamo stare laltra ragione pure posta da scoro la quale pare pure che ne obliga a peccato mortale. Perho chel dice scoto che lomo e obligato a pena de peccato mortale de non damnificare may il proximo suo: ne in roba: ne in fama: ne i la persona e perho che colui che a la roba de altri e non restituendola presto a colui de chie essa roba de continuo damni fica colui de chi e esta roba perho che esto uxarebe o in mer chanzia. o in altra utilitade quela roba la quale non po uxa re per che non li erestituita seguita doncha che nuy hauedo bauta la roba del proximo e non restituendola .dasemo con tinuo damno à tal persona e per consequente nuy ostra di questo uediamo espresamente e ciaramente che nuy siamo de continuo in peccato mortale. Etiadio uediamo che stando i peccato mortale none possibile che habiamo la gratia de dio E che piu nui sapemo che andando a la confessione e non re stituendo. la consessione nostra non uale nulla. Sapemo etia dio che andandose a comunicare ritenendo la roba de altrinui in corriamo in nouo peccato mortale. Tute queste cole o padre nostro spirituale nuy uogliamo hauer ditte perho ue dendo tu lo pericolo nostro ne uogli anchora a nuy como a li altri dare alguno remedio de salute leziero mediate lo quale

le anime nostre pouerele si posséo saluare. O quata mercede achaterai nel conspecto de diose tu mediante lo tuo bono con siglione meterai nela uia de dio e de la salute nostra. O pecco zonazi grosi grosi.e bene dico grosi.per che io uedo che uoy baueti lo intellecto uostro piu groso che non sia la pelle de laxino per che hauendo me uoy infamato dicendo che io uso parcialitade doue in me non achade alchuna parcialitade per bo non ue maraueliati doncha boni homini se jo ue dico lo uero.e se io. o sasto comparatione del uostro intellesto a la pelle del axino per che bauendo me infamato me .facendome parciale doue in me non achade alchuna parcialitate. e cosa ra gioneuele che io etiadio infama uoi . E ue in prometao che noi me haueti fato cosi honestamente uno tale capello che may non fu credo cardinale che tanto bene fusse incapellato quanto che uoi haueti in capellato me. Orsu dio uello p doni per questo non lassaro io la cena. o uero il disnare mio. Do 10 agio pensato la piu noua materia e fantasia che tu uedesti mai E che fantalia sia stata la mia ben telo diro se pure me uorai ascoltare la fantasia che me uenuta sai quale, e le quele la qua le paulome a inlegnato per opera del spirito santo perho che dice paulo nelle epistole sue. Se colui il quale ti ba infamato achada alchuna necessitade.o spirituale.o corpoale.o uero te porale fache lo sobuenga e rendeli bene per male perho che dio ti remunerara e premiara di quelo tuo bene che farai a li toiemuli. Questa e doncha la mia fantasia la quale me intra ta nel core. Saperi uoi che agio io pensato difari. Io agio pen sato per magiore mio merito e per pagamento de la ingiuria grandache me haueti fata non guardando a la ingratitudine uostra di darue. lo piu sano: lo piu utile. e piu gratioso consig lio di salute che mai hauesse alchuna creatura ne credo che ha uera. Do dio ue domando per donanza se io i alchuno modo ue hauesse dato cagione di pena nella mente uostra de le paro le che ue agio dite.ogne cosa che agio dita dita lagio per uostro refrigerio e consolatione. Ritornando doncha al

propolito mio a uoy che haueti da restituire la roba daltri ui uoglio dare uno consiglio che tuti ui sara in pazire. E non ob stantiche babiati dito lo uero cioe che mai per alchuno tepo non, e licito tenere la roba del proximo per che e comandamé to negativo e per consequente sta in peccato mortale continu amente chi retene la roba de altri pure per uno quarto de ora haueti etiamdio dito che la confessione non uale ne po uale. non restituendo: baueti etiadio dito chi se comunica. o uero re ceue lo corpo decristo. hauendo la roba de altri perho che ta le se consunica in peccato mortale comete di nouo uno altro peccato mortale tute queste cole che haueti dite io le confir, mo che le sono uerissime. Niente dimeno io ui prego che p questo non babiati uana gloria. Lo uediro lo uero non me sa rebe mai creduto che homini di tale conditione como seti uoi haueseno saputo tanto speculativamente intendere tali casi de conscientia li quali sorse molte grandi sitttrati no si inten derebeno. Molto me son marauegliato de lo itellecto uostro per certo.ma molto piu me maraueglio che intendendo que ste cose uoi noli metiti i opera. Or a chaxa a tuti uoi patres meili quali haueti da restituire alchuna cosa ui daro mediate la divina gratia tale configlio che tuti potereti stare senza peccato mortale tuti baueriti la gratia de dio tuti ue poteriti comunicare senza cometere nouo peccato mortale e a tuti la confessione fata sera ualida e accepta nel conspecto de dio.ma nante che io proceda piu ultra uoglio da uoi sapere e perbo ui domando quante differentie.o uero diversitate de persone seti uoi che hauetia restituire la roba de altri maltolta. Cre do che tuti me respondereti per una bocha o uero per uno modo dicendo. Echo padre spirituale noi siamo tre genera/ tione de hominili quali hauendo tolta la roba de altrichi per uia di furto chi per uia de uxura e chi per uia de mali contracti tuti siamo obligati a restituire ma alchuni de nuy sono li quali bauendo pure bauuto di molta roba de male a quisto per niente non possono restituire p che non bano pure

uno bolognino nella borsa e che piu e moreno de same la ma gior parte de lo tempo e loro e tuta la sua famiglia altri sono fra nuy che hano hauuta de la roba de altri ma non potendola tuta restituire in uno tracto ne poterebeno restituire una me za parte. Ma anchora con grandissima faticha li terzi sono fra nuy che hano hauuta la roba de altri e questi molto bene poterebeno restituere ogne cosa mal tolta per che pure bano de la roba mal tolta per che norebeno pure cum essa roba fare alchuno guadagno ma questi terzi hano perho intentione p ogne modo derestituire ogne cosa mal tolta non obstante che al presente li para grauare a restituire. O pouereli datiue di bona uoglia e non agiati melachonia ueruna. Credo che le cose passarano meglio che non crediti per la gratia de dio. Or hauedo 10 intexo da uoi como uoi leti tre generatione de persone le quale tute sete obligate a restitutione: e alchuni cioe li primi per niente possano restituire. li secondinon po/ sano restituire in tuto: ma si bene in parte non obstante che con grandissimo suo incomodo: e con grandissima sua difficul tade.li terzi possano integramente ogne cosa restituire:ma pure per alchuno rispecto. o de cupiditade. o uero de altra cosa uorebeno pure hauere uno termino longeto nello quale poy uorebeno ogne cosa restituire. Or stati atenti che io adesso ue uoi particularmete congliae.e se servariti questo conglio non stariti piu in peccato mortale ue poteriti comunicare fra chamente ela confessione uostra sera da dio e da lisanti e da tuta la chiesa aprobata. Secondo doncha che uoi siti tre ge/ neratione de persone che hauiti a restituire ui do per cosiglio che uogliati ogniuno di uoi bauere tre licentie da colui al qua le uoi siti obligatia restituire. la prima sie dita licentia iter pretata e questa licentia conuene acolui che ha a restituire ma mon po restituire perbo che non ha la possibilita. La se condasera dita licentia quelita o uero licentia cerchata e que sta licentia conuene a colui il quale ha molte cose da restitu ire.ma solamente con grade difficultade ne po restituire una

parte. La terza licentia sera dita licetia obtenuta e questa li, centia conuene a colui il quale ha molte cose da restituire e pole tute restituire .ma pure uorebe hauere uno termenolo getoda restituire. O tuche sei obligato a restituire molte co se ma non bay la possabilita de poterle restituire say che con siglio te uoglio dare ti do per consiglio che uogli hauere. la prima licentia interpetrata lay tu che uoglia direlicentia in terpetrata tel uoglio dechiarare. adelo acio che lo sapi. Echo poniamo che habia bauro de la roba mia e perconsequente me sei obligato a restituirmela achade che non me la poi resti tuire say che dei sare tu debi uenire da me al quale hay tolto la roba. Edire humelmente . o fratre antonio echo che io agio bauto tanto de la roba tua. Or essendo uenuto in extrema mixeria.e pouertade per niente adesonon te la posso restitu ire ma bene ti prometo che se dio per lo tempo auenire me dara prosperita de roba ame o uero a li mei fioli non dubita re che io ti satissaro. or hauendo tu sacto o uero domandato da me tallicentia cioe che io noglia esere contento de aspeta re per fino che bauerai la possibilitade de la roba. Se io te di ro io sono molto bene contento de aspetarte per fino che dio altramente ti dara prosperitade echo che hay sicentia obtenu ta e con quela rale licentia te perdonaro da dio lo peccato e stay in stato de gratia e confessandote ciaschuno te po e debe absoluere e cosi poteray riceuere la sanctissima eucharistia cioe lo corpo de cristo. Ma poniamo che io te dicese p niete io nonti uoglio dare licentia ne aspetare credituche per non bauere receuto licentia da meche lanima tua sia in peccato mortale io te rispondo .do nota che non bauendote uoluto io dare licentia de expectatione e non potendo per niente tu al presente restituire che tu bay una licentia da dio interpetra ta perho che dio in quelo chaxo ti licentiache may tu sia obli gato a restituire per sino che bauerai la possibilitate e se may non bauerai possibilita de restituire ti da licentia dio che mai non sia obligato a restituire. e questa licentia te data da dio

benigno dopo che non te uoluta essere data dal homo malig/ no 86 auaro .e nota che non potendo tu restituire eviadio le bauesse facto tuti la furti del mondo pure che habia uolutade. bona de restituire sel te achadesse la possibilitade dio accepta tanto questa uolutade solo como se mai non bauesti surato e como se tu bauesti restituito ogne cola da restituire i termino a uno minimo quadrante e che piute dico cosi sei ingratia de dio como se tu bauesti restituito plenariamente ogne cosa in questo caso sempre dio accepta la bona uolutade per la opera E perho io concludo che chi a de molte cose da restituire & essonon a la possibilitade banendo tale domadato licentia dal creditore e non bauendola obtenuta dico che esso a licentia da dio. dico che tale uoluntade e bona :e grata a dio como se ba/ uesse restituito ogne cosa dico che tale non sta i peccato mor tale .ancho stanela gratia de dio dico che tale se po comuni, care non ranto senza peccato. Ma etiadio riceue una noua gratia da dio. dico che tale confessandose debe essere absolto da ogne confessore como se esso bauesse restituito ogne cosa e la confessione lua e gratissima nel conspecto de dio e de li santi edi tuta la santamadre chiesia. Tute queste cole sopra poste le pone Scotonel quarto de le sententie ne la quintade cima distinctione. Or echo o tu pouerelo il quale hay da resti tuire e non poy questo bono consiglio che te agio dato o no dirai si. si. O quanto hay realegrato il mio chore tanto gaudio sente lanima mia che quaxi non lo posso sostenire in uero 10 era desperato in tuto nante che me desti questo sanctissimo co siglio. Perho che hauendo io da restituire e non potendo me credeua de continuo stare in peccato mortale .ma credeua in tuto essere priuato de la gratia de dio me credeua de no esere absolto dalchuno confessore e se pure 10 era absoltonon me te neua de esere absolto me credeua etia dio che riceuendo il corpo de xpo io cometesse nouo peccato mortale finalmente io ue diro el uero. Io me credeua che lo demonio me ne de uesse portare a lo inferno quando lanima mia passarebe da

questa unta. Or hauendo da tesenturo lo contrario como ha uendo io solamente la bona uolutade de restituire se dio me donasse gratia de prosperitade che 10 non son piu in peccato mortale ancho son instato de gratia eche la confessione me uale e che ogniuno confessore mi po e debe absoluere e che ri ceuendo il corpo de christo.non tanto anziriceuo noua gra tia.e finalmente che mediante tale bona uoluntade de restitu ire.io andaro in stato de salude tute queste cose me bano pon to lo core di dolzeza permodo che io non posso expremere con le parole quelo che io sento di dentro ne lo mio chore de tute queste cose io ne regratio lo mio creatore e in siema in siema regratio uni con esso. Ma una questione me occorre p la mente . unde uni haueti dito che io debo gire a togliere li/ centia dal creditore che se degni de uolerme aspectare per fino a tanto che forse dio mi dara possibilitade de restituire. Or poniamo che so agia hauuta quela roba la quale io sono obligato de restituire puia de forto o per altro modo occulto son obligato io ad andare da colui al quale agio facto lo furto e domandare da lui licentia con humili paroli dicedo echo che io te agio furato tal cola adesso non te la posso restituire ma se dio me dara prosperitade io te la restituiro integrame te. A questo chaxo io te rispondo che hauendo hauuto alchu na cossa. o lai bauuta per una de furto o no se non lay bauuta p uia de furto che franchamente.e liberamente te ne poygire da quela persona e domandarli la licentia predita e se esso ti da licentia al nome de dio sa sempre e se pure non te la nole se dare sia certo che lay da dio como di sopra e mostrato. Ma se achadesse che hauesti hauuta quela cosa per uia de furto dico che per niente non debi ne sei obligato andarli a doman dare tale licentia per che te meteresti a pericolo de perdere la uita de esere impicato in tale caso bastarebe a te che tu ba uesti tale uoluntade che se dio ti donase prosperitade faresti restituire secretamente per le mane de uno maturo e discre/ to confessore e padre spirituale lo pretto de la roba mal tolta

de

in

14

X

dal

12/

112

a colui al quale tu lauesti surata cosi uoglio dire e dico di colui il quale a facto uno surro secretamente & e potente a resti tuirlo e uolelo restituire costui debe per uia secreta de alchu no padre spirituale fare restituire la predicta cosa per che se esso in persona la volesse andare publicamente a restituire ello medelmo i propria persona poterebe publicamete esere a picato e questo dico se lo surto meritasse che tale homo che a facto lo furto fuse a picato. E se tu me proponesti uno altro dubio dicedo. Echo che io sono obligato a restituire de mol te cose le quale agio hauuto publicamente e per niente non le posso restituire bene e uero agio questa uoluntade che se la roba per lo auenire me prosperasse uorebe ogne cosa restin tuire hauendo doncha io tale uoluntade e non potendo restizi tuire sono io obligato de necessitade de salute de andare a do mandare licentia dal creditore per che tu may dato pcoliglio che io uada ad bauere licentia da colui al quale io sono debi tore. Te respondo che andare a domandare tale licentia dal creditore no e de necessitade.ma solamete e uno acto psecto unde se tu no si uoi andare no sei obligato pehe etiadio seza hauere tale licentia pure che habi uoluntade de satisfare qua do sera possibile tusei in stato de gratia e poi esere absolto da ogniuno sacerdote e poi riceuere il corpo de xpo con meri to como di sopra e dimonstrato. Vnde sapi doncha che none de necessita che uadi ad hauere tale licentia ma solamente e de consiglio e de persectione cosi dicono. Li sacri doctori niete dimeno.secondo li doctori per che a domandare tale licentia e acto de persectione & etiadio per tale acto de humilita se aquista nouo grado de gratia io te consiglio omninamete che tu uadi a domandare tale licentia per che se colui a chi la chie derai te la concede gratioxamente al nome de dio.e se lui non te la concede per ogne modo tula bauerai da dio e così rice/ uerai alchuna gratia da dio p quela tale humilitade e cosi hai intexo tu che hay da restituire e non hai la possibilitade lo consiglio tuo sa che per ogne modo lo obserui per che se lo

obsernarai beato te. Or al altro o tu che hay de restituire molte cose.ma non le poi restituire tute.ma sibene in parte e anchora restituire quela parte moltote molesto e difficile. Or atende alo consiglio che te uoglio dare e sa che lo meti in operatione per fundamento del consiglio tuo ti propono questo caso echo le qua uno il quale e obligato a restituire molte cole non le po restituire in tuto ma si bene in parte achade che costui non ua a domandare licentia de espectatioe dal cerditore ne li uole andare. Niente dimeno a perho uolu tade de restituire ogne cosa in sieme da qui a tre anni o uero altro termino ti domando non obstante che questo tale agia bona uoluntade de restituire.ma pure potendo restituire una particela esso non uole andare impetrare liceria dal creditore che lo aspecti per sina a quelitre anni o piu o meno se tale bo sta de continuo in peccato mortale. Ti respondo che si e che piu el no po esere ablolto e riceuendo lo corpo dexpo i quelo modo esso pecha mortalmente e in questo caso como ne lo primo de sopra non uale hauere la bona uoluntade per che al meno quela particela la quale bay da potere restituire tu la dei restituire senza dimora altramente say contra la caritade del proximo damnificandolo de continuo e perho de cótinuo stai in peccato mortale. Ma uole tu che io te insegna como. etiadio tenendo quela particela non starai in peccato mortale Orfa quelo che io te diro hauendo tu da restituire molte cose e nonpotendo al presente ogne cosa restituire. ma solo in parte ua da colui al quale tu sei debitore e diglie. Echo che io te sono debitore de deci ducaci al presente solamente te ne posso restituire doi con grandissa difficultade e mio damno Ma io te prego per lo amore de dio che risguardando tu lo mio damno non tanto agi patientia mecho deli octo ducati li qualiti sono obligato de dare ma non posso per pouertade e mileria.ma etiadio ti prego che tu con tua licentia me con cede edoni questa gratia che aspetti de qua a doi anni a uole riceuere questi doi ducati li quali adesso tili posso restituire

e

re

tro

nol

ion

· fe

ltin

Ai/

do

lio

ebi dal edo

ne

de

tia

le

n

Macon grandissimo mio incomodo. Or essendo tu gito p impetrare questa licentia o che lo creditore te da licentia e ter mino de expectatione o non. Sel ri da licetia dicedo io sono coteto p amore de dio de aspetarte no tanto de li octo ducati per sinoche me li poterai restituire. Ma etiadio te concedo gratia elicentia che da qua a dui anni posse tenere e uxare ne le necessitade tue queli dui ducati li quali me poteresti re stituire adesso non obstante che con grande difficultade haue do tu impetrato tale licentia dal creditore ti domando se tu tenendo queli doi ducati per fino al termino alignato se tu stai in peccato mortale te respondo de no ancho poi esere ab, solto da ogniuno sacerdote e poi riceuere il corpo de christo como se hauesti restituito ogne cosa. E questo procede per merito de quela licentia la quale hay impetrata altramente starestiin peccato moltale e non tiualerebe niente la cosessa one tua e non te poteresti comunicare senza nouo peccato mortale. Echo amico mio che uale questo cosiglio e che uale a impetrare tale licentia. Diro meglio se me uorai ascoltare Or poniamo che quelo creditore al quale tu uay a domadare licentia non te uolesse dare. O che tu uedi che esso e pouero. como sei tu o che e richo e potente. Se lo creditore e tanto pouero como sei tu.o piu pouero che non sei tu e sui non te uoglia fare licentia ueruna in questo caso tu sei obligato a dar li queli dui ducati che hay non obstante che li dagi con tuo in comodo altramente peccaresti mortalmente. Ma p cotrario dico se tu uedesti che lo creditore fusse richo e potente in tale modoche non bauesse bisogno de queli doi ducari alora se esso non ti concedesse licentia hauendola domandata e richi. esta sapi che esto pecha mortalmente a non uolere aspectare maximamente uedendo che tu non li poi dare queli doi du/ cati senza tuo grando damno e questo dico per che esso non concedendot: licentia. Non tanto sa contra la caritade frater na.ma hauendo in quelo caso tu bisogno de altri doi ducati sarebe obligato sotto pena de peccato mertale a prestarteli a

presso a li altri. V nde io concludo che domandando tu licen tia da quelo creditore richo. se lui mai non te la concedesse. Dicono li theologi che hay tale licentia da dio e no pechi poi ad aspectare a uno altro termino a restituirli queli doi ducati quando te sera piu comodo. Or al terzo O tu il quale bai da restituire molte cose e le poi restituire. ma pure uoresti haue termino hay tu mormorato niente di me per che tuti li altri agio configliato.ma a te non agio anchora dato configlio ue runo. Do io non uorebe gia hauere tanti peccati sopra le spa le mie quante mormoratione bay facte di me ne lo tuo core. Non creditu che io agia conpresso che tu mormorai molto bene di me quando torzando lo naxo in qua e in la .do poue relo altri bene poteresti inganare.ma non gia me or achasa toglie doncha anchora tu lo configlio tuo acio che non piangi A te doncha lo quale hay de molte cose a restituire e pole re stituire senza muno damno ma pure uoresti anchora aspecta re a restituire le predicte cose te dico che per la prima che pos tendo restituire e non uolendo restituire al presente non bas mendo licentia da colui al quale tu sei debitore stai continua/ mente in peccato mortale per che say contra la caritade del proximo non uolendo li restituire quella roba che e sua e no tua. E oltra di questo te auiso che non poy esere absolto da niuno consessore e non te poy comunicare senza comettere uno nouo peccato mortale tuti questi predicti mali tu incor 11 per che no hay licetia di tenere quela roba di colui al quale a partiene quela roba ma say como dei fare se tu uole tenere quela roba per fino a uno tempo e uscire de peccato e poteray essere absolto e comunicarte senza peccato. Fa che uadi i per sona dal creditore piu presto che ti sera possibile e dili que sto modo. Amico mio eche ti sono debrtore de cinquanta ducati non obstante che io tili possa restituire adesso le io uo glio. Niente dimeno ti prego caramente che me uoglie dare termino a restituire li predisti cinquanta ducati per sino tre. anni sel te piaze. Se questo seruitio ecaritade me sarai sepre

0

e

re

u

u

01

Ito

er

nte Mi

to

ale

ti laro obligato. E niente dimeno per che non pensiche io no te li uolesse restituire echo che io ri uoglio dare lo pegno ti uoglio mettere in mane una possessone ti uoglio sar sare lo i strumentose tu uole pure esere pagato adesso sa di queste co le quelo che te piace ma io ti prego como caro amico che tu me facilicentiae termino de espectatione per fino a tre anni e in quelo termino tili restituiro omninamente .or essendo tu gito per ipetrare questa licentia dal creditore. oche lui te la concede o no se lui non ti uolesse p mete aspectare ne darte licentia ueruna alora sarebe bisogno che tu hauesti pacietia p che saresti obligato alora a farli lo debito suo. Ma poniamo che lui te conceda quela licentia la quale tuli domandicomo credo che lui tela fara sel non susse piuche uilano. In questo caso bauendo tu obtenuta tale licetia date di bona uoglia che liberamete poy aspectare gla roba p fina che dura gla licetia e che piu e secodo che prima non bauendo tolta licetia tustay de cotinuo i peccato mortale e non te poteni comunicare ne ueruno ti poteua ablolue adesso hauendo licetia no tanto non stai i peccato mortale ma stai in stato de gratia e zaschuno cotellore ti poabloluere e potecomunicare con gratia de dio O quanto e bono coliglio doncha a domandare tale licentia. Cialchuno docha di uoi o che non possiati restituire. o che possiati restituire una sola particela.o che possiati restituire il tuto uada ad ipetrare la pdicta licentia acioche stia in stato di gratia acio che possiati esere absolti e acio che ue possiati comunicare chi a orechie da intendere. Intenda quello che io agio dito. Or toglie lo undecimo configlio.

O undecimo configlio de falure e dito configlio de cau fatione. O terribile configlio e questo che io amano ama no ti uoglio declarare terribile dico sera questo consiglio a chi no lo uora obseruae. Sai che configlio e questo che io ri uoglio dare til uoglio dire lo configlio e tale cio e io configlio cialchu no homo o dona che guarda diligetemete eateda molto bene che mai p sua cagione alchuna anima se ne uada a danatione

ne stia i peccato mortale.me intederai meglio dico che ogni uno guarde che con sue male parole con sui mali esempli eco sue male opatione o iductione caxione no sia che alcuna ani ma staga in peccato mortale. o uero le ne uada a damnatione Questo consiglio si debe servare da ogniomo che a intellecto maximamente p tre ragione efficacissime. la prima ragioe la quale induce ogniuno a no dare cagione che alcuna anima stagi in peccato mortale o uero se ne uada a damnatioe e dita ragione de perditione. unde nota questo fioreto bellissimo di ce sato Anselmo ne le sue oratioe che xpo era de tata charita che tute le pene che porto xpo benedeto precuperare le ani me del mondo etuto lo sangueche sparse per tute le anime tute quele medexime pene bauerebe portato per una anima sola etuto lo sangue bauerebe sparso per una anima sola sel fuse stato bisogno como ptute quante le anime. Vnde segui ta pure santo Anselmo e dice non ti pensare. o peccatore che xpo portasse per te una sola pena ma sapi tanta ne porto p te solo quanto ne porto p tute le altre anime in siema e segui ta nel loco dicendo. Or poniamo chel fiolo de dio hauesse ue duto da uno canto che tute le anime le bauesseno potuto sal uare senza che lui hauesse portato alchuna pena p esse e dal altro canto susse stata una sola anima a la quale per trouare saluatione susse stato bisogno tanta pena e tanta satisfactioe quanta porto xpo ptute le anime dice che lo foco de lamore e de la charitade in tal modo bauerebe arso e accesso lo filiolo de dio che esso p saluare quela anima cosi se sarebe incarnato e hauerebe portato tute le pene che porto i questo mondo p tute quate le altre anime. O charitade dissmissurata. O infi nita pieta. O abisso de misericordia de dio chi non faresti marauegliare. Or achasas p che te agio proponuto questo mirabile dicto de santo Anselmo non per altro te lo agio p ponuto senone che damnadose una anima per tua cagione fay perdere a xpo tuto lo merito & efficatia de la sua sanctissima passione e pena che a portato xpo per recuperare quela aia

ni do te

ete

ap

no Ho

danata no li po giouare niente. O peccatore ti pare poca cola a tare danare una aía per tua cagione. O tu madre ribalda. O tu padre adultero li quali bauedo generato o p formade adul terio o per altra uia alchuna creatura laueti poi tolta cole upi stre maledete mane e seza baptesmo alchuno laueti morta e gitata a li cani. O dio iustissimo se tu no facesti anchora aspa iustitia di questo tale peccato direbe publicamete che tu sare sti iiusto do io credo che no sara bisogno che io te uada ifaman do como iiusto pho che io son certo che farai magiore iustitia di tale peccato che 10 no porebe mai pesare. Or bauedo sacto danare una aia p tua cagione creditu che agi comesso grande peccato.do io tiuoglio domadare. Or poniamo che qua i uno uaxo fule posto tuto lo ptioso langue del corpo di xpo efuse uno che lo andase a gitare nel luto creditu che questo fusse gradissimo peccato. O diresti e chi porerebe mai exprimere quato fusse graue peccato a fare una tale sceleraza no e bomo al mondo che mai potesse exprime quato sarebe grade pecca peccato di colui il quale spandesse ne lo luto tuto lo sangue de xpo. O peccatore has a memoria quelo dito de santo ansel mo che agio dito di sopra cioe che tuto lo sangue de xpo spar so p tute le aje se debe intéde che tuto sia sparso puna anima. dirai si. Orsuse p tua cagioe si uenea danare una aia sai como e grado questo peccato e grade como se tu gitasti ne lo suto t uto lo pciolo sague de xpo.e questo dico p che hauedo spar so xpo lo sangue suo p quela asa e non potendo quelo sangue niente giouare a quela aia la quale p tua cagione sta i pecato mortale p quelo répoche la sta i peccato mortale o uero e da/ nata seguita pquesto molto bene che sacedo danare tu una aia tato peccato cometi como se nel luto e soto li piedi toi tu/ to lo sangue de xpogitasti. Or hai ueduto la grauitade del peccato la quale icorre colui che p sua cagione sa danare una asa uediamo ora la granitade e la pena la quale esso icorrera hay doncha la prima ragioe toglie la sa dita ragione de affli Rione e cho che più ti uoglio dire danadole docha una aia p

tua cagione sai quale pena ti sara data tata pena ti sara data quata pena e passione a xpo portato plei. Vnde secodo che xpop amore di quela aiastete noue mesi icarcerato nel uen tre de la uergene Mariati dara a te noue pene singulare per che hai facto pdere quela aia.coli dico in breue lecodo xpo ste te trigita tre ani i questo modo peregrino p quela aia ti dara a te trigita tre pene ua piu oltra secodo che p quela aia fo ué duto p trigita danari uilissimi costa te che hai sacto perdere quela aia ti dara triginta pene e cocludedo ogne cosa i breue ti dara tate pene quate frustate porto p quela aia a la colona ti dara tate pene quate gozole de sangue sparse p quela aia. Or ua tu e numera le pene tue le quale dara la iustitia de dio a colui il quale e cagione che una aia sene uada a damnatioe Questa e sentetia de beda sopra quele parole il decio ostano capitolo de miser santo matheo sopra quele parole usq ad minimu quadrate. Vnde dice suiche no tato xpodara tante pene a colui che sera igrato del benefitio de la passióe sua qua te pene a portato p suo amore. ma etiadio tate pene dara a co luiche sera cagione che una aia si perda. e che questo sia uero cioe che dio dara tate pene a colui che fa pdere una aia quate pene xpo a portato p essa te lo prono p la bocha de lo gra de diauolo il quale. secodo che recita cesareo scrise una uolta una lettera a uno ueschouo de una cita. V nde dice cesareo che uno uescouo de unacita era cagioe con lo suo male esempio de danare molte aie. Vnde p promissione de dio apareua il des monio i forma de homo a uno certo contadino. e dicedo lo de monio a quelo contadino toglie fratelo e porta questa lettera al ueschuo de la citade e se lui dice che mada questa lettera re, spondeli che le dio che gli la mada disse quelo coradino a lo demonio. Or pebe no giela portetu. io no giela uoio portare p niente agio altro afare io che potare lettere a uesconi alora disse lo demonio a lo cotad mo che tu no gli la potarai si saray pcerto gli la potarai e leua la mane e dagli una sguazada de le bone che hauesse mai el demonio subito poi disparse e che

of the animal of the notife is

re

fu magior cosa dice cesareo che rimase nel lasacia del cotadino Orche fece alto cotadino hauedo receuta quela sguazada p pagameto subito porto la pdicta letera a lo ueschuo de la cita de e narroli tuta la bistoria como era passata e aprendo lo ueschouo quela lettera la legesse e le parole de la lettera erão queste adliteracioe priceps tenebraze: pricipibus ecclesians la luté sicut optamus. Cu mbil peius sit perditione aiaze que xpi sanguine redepte sut scito q tot penas a nobis habebis quot dolores & cruciatus xps p ipis tulit. Vale & fac obse cro ut coepisti. Do nota o tu che sei cagione de danare alcuna aia. Nota que salute ti mada dio p le mane e letere del diavo lo lo uolgare de la letera che mada lo demonio à quelo uesco uo e questo e dici cosi li pricipi de le tenebre .cioe le demoia da lo iserno a li pricipi de le chiexie salute mandano secodo che sono usati de dexiderare la salute humana plo passato. Seguita concio sia cosa dice lo demonio a quelo uescouo che i uno peccato sia maiore como quelo plo quale le aie recopera te del sangue de xpo se ne uano a danatione sapiche tate pene riceuerai da noi quate pene e dolori porto xpo ple aie le qua le ptua cagione uano adanatione echo docha o peccatore qua te pene aspecta lanima tua se tu sei cagione de fare gire alchu na aïa a pditione e se tate pene sono date a colui il quale e car gione che se dana una aia sola quare pene crdeitu che sarano date a coloro che sono cagione no tato di danare una aia sola ma molte. Or ua e le numera tu se poi. O patres mei & ma tres mee io ue coliglio docha che p ogne modo ue guardate de essere cagione che alchuna aia uada a pditione eche diro io qua de molti padri aliquali no basta a loro di gire a dana tione. ma i siema di bella copagnia li menano tuti lisoi fioli e fiole. O dio. O dio che pena darai a tali padri. Say quali sono queli padri li quali sene uano a lo inferno e i siema con loro li menano li fioli sono queli li quali meteno i siema la roba del mal aquisto.e coss possededo quela roba lus e li fi oli soi tuti in uno ballo sene uano a piedi giontia chaza de

the resiliation

sathanay chi a orechie da itende inteda. O padri uoleti uno coliglio secco.ma bono. si respodereti. Orsu io ue dico che e meglio che uni con li uostri fioli siati pouerie habiati uno so lo denaro con la gratia de dio cha uole elere richi e haue ceto migliara de ducati con la desgratia de dio p che hauedo quel lo denaro con la gratia de dio finalmete uene gierite a lo pa dixo ma possededo tuti li ducati del modo cotra la uolura de de dioue ne andariti o sareti portati a lo iserno. Orsu piglia, mo la terza ragione la quale iduce ogniuno a uolerse guarda re de no esere cagioe che alchuna aia le damni la quale e dita ragione de danatione. Or lassamo stare. O peccatore il quale iduce p tua cagione alchuna aia al peccato che no tanto incorre como haisetito gradissimo peccato & etiadio gradissia pena e tormeto o nel purgatorio o ne lo iferno. ma etiadio danifi, cado alcuna aía echo che fai danare quela aía la quale se tuno sule stato se sarebe saluata e la quale uale piu che tuto soro e lo argeto e le prede pciose del mondo e che piu e piu nobile quela aja da p se che nosono tuti licelicioe lo celo de la luna ol cielo de marte lo cielo de mercurio lo cielo de lo sole lo cie lo de supiter lo cielo de uenus lo cielo de saturno. ua piu oltra quela aja sola e piu nobile pse che locielo stellato che locielo cristalino che lo celo épireo doue sta lo grade imperatore con tuta la corte celestiale. ua piu oltra te dico quela aia sola e piu nobile pseche no sono tutili corpi de li santi patriarchi piu nobile che no sono tutili corpi de li propheti piu nobile che tuti li corpi deli santi martiri piu nobile che tuti li corpi de li cofessori .ua piu oltra piu nobile che no sono tuti li corpi de le sante uergene. uedoue. e maritate. ua piu oltra quela aja so la te dicoche e più nobile per se che no sono tuti li corpi de la sanctissimi apostoli. preueretia no uoto passare al corpo dela santa gloriosa uergine mariane a lo corpo de xpo benedero. Sai p che una sola aia e piunobile che tuti li corpi pnomiari ode & lo saperai perho e piu nobile la aia che tuti li corpi. perbo che la anima e facta a la imagine e simiaitudine de dio

a p

lo

que

oble

lcuna

11440

uelco

moi

códo

Tato,

O ch

open

pene

如道

lo

ta

tano

[di

1112

ate

IO

12

oli

112

ma ifi

ma li corpi non.e piunobile laia.e piunobile laia che tuti li corpi p che laia uede dio e cognosse dio itende dio malicor, pi no phoche niuno corpo po ne uede ne cognosce ne ire dere la diuinitade sola lasa a questo puilegio e questa e la ragione p che dice lo philosopho nel secodo de la phisica che fra lo ogi eto e la potetia fa bisogno che sia couenietia e proportione. Vnde ellendo dio obiecto spirituale la potetia del corpo non la po uede p che e potetia corporale ma essedo dio spirituale obiecto e la aia essendo anchora essa una cosa spirituale molto bene po lasa uede dio p la asapalchuno modo espirituale como dio.ma lo corpo p che una cola corporale p niete po ue dere la diuinitade de dio spirituale. Or achasa dico docha che la aia e piu nobile che tuti li corpi creati p che la aia a potere de uede dio malo corpo no bene e nero che licorpi de li santi poterano uede con li loi ochi spuali lo satissio corpo de xpo glorificato. Ma altro e lo uede la aix che uede nudamete e ap taméte dio e altro e lo nede de li corpi de li santiche solo po trano uede lo corpo de xpo. Or tata mi pare la differentia al mio uede da luno a laltro uede quato e da lo di a la nocte e ta ta e differetia da lo uede de li corpie quelo de la asa quanta e differetia fra lo corpo e la aia dico docha ch la aia p che uede ra dio e po uede dio e li corpi no che essa e piu nobile p se che tutili corpi lasso stare lastra ragione pla quale la aia e dita essa piu nobile che tuti li corrpi p che tuti li corpi sono sacti p laia etiadio p che laia po haue uita da p se matutili corpi no posseno baue uita se no da la ia . sacedo docha p tua cagione da nare una aia no uole credere che sia pocho dano p che sai dana re una cosa la quale uale piu como te agiodito che no uaglieo tutilicorpiisiema. Io mi tazoche sacedo tu danare una aia che tu meti a grade picolo di danare la asa tua i siema co que la altra uoglia dio che io no dica uero. Opeccatore se tu baue rai itellecto credo che seruerai questo cossiglio cioe che pogne modo te guarderai de no esere cagione che alchuna aia se pda p te e coli hai lo undecio coliglio. Or oltra da li undecimi p

sino a li tredeci quati ne restano dirai doi. Orsu piglia doncha lo duodecimo consiglio il quale credo te tochara lo core.

110

lere

lone

000

one,

non

tuale

nolto

tuale

DO UL

na che

otere

lant

e xpo

dopo

trad

eli

120

tit

e che

dita

adip

01 110

e da/

lina

ieo

111

lue

2116

ine

pda

ip

O duodecimo coliglio de salute e dito coliglio de auxili atione. Do nota pamore de dio questo noteuele cossiglio che te giouara e sapi che molto piu ti sara utile questo consis glio a meterlo i operache solamete ad odirlo o uero a legerlo scrito ne li libri. Do io ti uoglio dechirare che cosa e questo coliglio de auxiliatioe p coliglio de auxiliatioe no intedo al tro le no che quato ti sia possibile guarda no tato de saluare a saluare la aia tua ma etiadio le astre. La qual e dita ragioe la aja tua ma fa che ti sforzi etiadio de saluare le anime de li pximitoi.uerbi gratia. Sai como no tanto saluarai la asa tua ma eriadio le aie de li pximi quado uededo stare alchuno ho e dona i peccaromortale.o ne le mane del diavolo ti sforza ray de cauarlo fora di quelo peccato. o fora di mane del diauo locon lo tuo santo e bono cosiglio con le tue sante parole & exhortatioe con lo tuo santo e bono esempio con le tue sante e bone oratione o uero opatione. Perho dice lo apostolo nel sesso capitolo ad gallatas. Se alcuno uostro fratello serà occu pato i alcuno peccato uny altriche sete spuali e istato de gra ția cauarilo fora di quelo peccato quato ue sia possibile con le uostre sante exhortatioe e coligli e no tato paguadagnare le aie a dio studiate di nole canare le aie che stano i peccato so ra del peccato suo. e cosi remeterle nel stato de la gratia. Ma fa che etiadio uededo alchuno homo o dona stare i bono ppo nimeto e in stato de gratia e di salute che lo consorti che esso uogli pleuerare i quelo sanctissimo stato. Sai p che dei hauë gradissio studio no tanto di saluare la asa tua, ma etiadio le aie de la primi. Dicono lo doctori che questo dei fare per tre bellissime ragione. Or nota semai uedesti ne odesti le piu dolce le piu suaue e le piu utile e le piu fructifere ragione che quele che io ti uolio dare. O quato me ne marauegliarebe se ioporesse sentire ragione piu efficace e piu utile che quelle che io te diro. Do toglie la pma ragione che te iduce no tanto

a saluaré laia tua. Ma etiamdio le altre le quale dite ragione de placatione. Or quato dispiace a dio à sare danare una aia lo sentisti di sopra p che bauedo xpo portato tata pena e passi one p zaschuna aia danandose quela aia tuto lo merito de la pallione de xpo e frustrato e no pogiouare niete a quela aia Per cotrario ti uoglio dire quato piaza a dio quado uno bo no homo per sua bona doctrina caua una aja fora del peccato e mitela i stato de gratia no credo che mai se podesse ne dire ne pesare. Sai p che tato piaze a dio dirotelo p che secondo che stado una aía i pe ccato mortale no po participare ne del me, rito ne del sague de xpo cost pcotrario cauado tu una anima fora del peccaro con lo tuocosiglio bono quela tale aia viene a participare de lo merito e de la passione de xpo e questo e quelo grade desiderio e cosolatione che a xdo.cioe che le aie possano participare del sangue che a sparso per esse do dime quatocredi tu che piacesse a xpo benedeto se uedesse uno il gle andasse a ragoliere el sague suo pososo che suse gitato nel luto uslissão a gozola a gzola e repoesse lo i uno loco mudo sacro e puro. Credo che respoderai che xpo di quelo tale acto ne riceuarebe rato gaudio e piacere che no se poterebe expri mere. Or al ppolito nostro echo che xpo asparso lo suo pcio so e benedeto sangue p le aie achade ora che laia la quale do uerebe riceuere sopra se lo sangue de christo se retrahe da canto cioe nel peccato e pcolequete quanto e i quela aia mi/ sera essa lassa spadere o uero cadere lo sangue de xpo nel luto o uero i terra. Questo dico p che secodo che lo sangue de xpo stado nel luto no giouarebe al aía cosistado la ia nel peccato lo sangue de xpo no li pogiouare ma che sa laia del justo bomo echo che essa caua co lo suo bono esempro e cosiglio e doctri na quela altra fora del peccato suo la qual cosa none altro asa re se no ricogliere lo sague de xpo chaduto nel luto e ponerlo agozola: a gozola sopra la ia che staua i peccato acio che essa possa participare del pcioso isnito di quelo sattissimo sague Or na tu e pensa se sai pensare quato piace a xpo a sare che

una aia participa de lo mento de la passione sua io te dico. che se tute le pierre fusseno lingue e se tute le grane de arena del mare fusseno lingue se tute le stelle del celo fusseno ling ue se tute le grane seminate susseno lingue e se tuti lu uselli des aiere tuti li pessi del mare e de li fiumi.se tuti li animali de la terra fusseno lingue bumane e i siema tute queste lique uolesseno narrare & expmere quato piaza a dio quado somo caua una aia da lo peccato mortale e remetela i stato de gratia No poterebeno mai expmere echo docha o aia fidele como debe omninamete sforzarte o p correctione o p bono elepio e coliglio e planta doctrina de couertire le aie a dio do poche a dio fai tato piacimeto.ma se la prima ragione no ti basta Or piglia la secoda ragione la quale te iduce a saluare le aie de li pximi quato te sia possibile la quale e dita ragione de lucratione. Do io noglio dire o aia quanto e lo guadagno che sai reuocado le aie dal peccato al stato de la gratia. sai quanto guadagno fai aguadagnado o nero faluado una aía tanto e lo guadagno e merito de laia che no se poterebe mai estimare. Or creditu che grande guadagno e merito spuale harebe laia tua se tu offeresti a dio tuto loro del modo tuto lo argeto tu te le petre pciose del modo e tute quate le possessée e richeze del modo. Credo respoderar o se io offerisse a dio tute le pre dice cole o uero li pdici thesauri .io credo estimo che tato sa rebe lo merito mio che io no potebe mai ne pesare ne estiare Or oltra dime a chi creditu che dio cocedesse magiore merito e magiore gloria: e beatitudine o a colui il quale offerisse tu to lo thesauro del modo o uero a che li offerisse una sola aia. Se tu tiene a memoria queloche io te disse di sopra nel unde cimo conglio cioe como una aía piu uale che tuti li thesori del modo.tu me respoderar con ueritade che a dio sarebe pin caro che tu li offerisse una aia solache tuto lo thesauro del mondo E questo dico per che una aia sola e de magior prio che tutili thexori del modo o quato grade guadagno fai docha a congli are una aïa che se deba uscire sora del peccato e quato e nobile

marchancia a sapere guadagnare una anima. In uero questa e piu nobile merchancia e de li piu nobili e magiori guadagni che possa fare la creatura in questo mondo. Do piglia ora mai la terza ragione e poniamo fine a questo consiglio per haue laltro.la terza ragione.o anima xpiana la quale te iduce a uo lere nontanto saluare la ja tua ma etiadio le aje de li altri pxi mi e dita ragione di propria saluatione. Or nonte agio io di to el uero che nonsentisti mai piu belle ragione como quelle che io te uoleuadire. Sono certo non me dirai lo contrario e se pure me nolesti dire lo cotrario io no te lo crederebe eche piu io te reputarebe pazo e seza itellecto a uolere tenere tale opinione. Or oltra lasso io stare como convertendo una aia tu sai che la passione e pena de xpo non ne gitata una uanamete & etiadio lasso stare che conuertendo una aia tu fatel piu gra de guadagno che se possa sare in questo modo. Ma poniamo per caxo che 10 o per uno bono esempio o per bono mio con/ figlio e doctrina o uero per alchuna santa correctione o amoni tione o oratione agia guadagnato una aia facendola saluare la quale era sula uia de la sua danatione. Creditu che la ia mia si porara mai damnare o uero potra gire instato de danatio/ ne.io ti rispondo con altissima uoce cridando e dicendo. No ne. None. None tre volte che laia tua potra mai damnare .an cho dico che omninamere se saluera e no obstate che la la che a aguadagnato una altra aía pure cadesse poi in peccato mor, tale e stesse in peccaro mortale per alchuno tempo niete dime no nel suo fine dio saluera quela aia. e questo sara dio per che essa aia ha agstata a dio una altra aia e pho dio omninamete saluera essa aja che ne a aquistato una altra. Questa e altra sen tentia de santo Iacobo apostolo el quale dice ad littera nele ultime parole de la sua epistola. Se alcunosera caduto i erro re de la uia de la salute & alchuno altro rimetara colui nel la nia de la salute nontanto aquistara e saluera la la del fratello suo ma etiadio saluara laia sua. Or ua tu e uede lo testo se no me lo uoi credere e se non te bastasse questo testimonio de lo

apostolo Iacobo il quale per se solo sarebe sufficiente a sare fede a tute le cose del mondo, ode quelo che dice sato Augu stino doctore probatissimo sopra le predicte parole de santo Iacobo ne la iosa Vnde dice Augustino Non ne da dubitare niente anzi e da credere fermamente che lomo o uero la pers sona la quale per sua bona doctrina:e consiglio:o oratione:o correctione salua una anima la quale altramente andaua a da, natione lanima sua propria mai no potera perdere ma final mente sara saluar a per mercede de lasa che esso a guadagnato O parole sante o doctrina de essere tenuta continuamete ne la memoria nostra chi e colui doncha che no se uoia e debasse sforzare de volere reducere le anime de li proximi loi a stato de salute. O anima mia ora incomenza a uolere dare bono esempio e doctrina a tuto lo mondo per aguadagnare lanima tua ora incomenza. o padre. o madre a corregere li fiolitoi e meterli ne la via de salute perho che sacendo saluare se ase de li toifioli. Anchora saluerai la tua per certo e che sa bisogno tante dichiarare. lo concludo in suma e in tuto che chi caua qualche pouera anima de peccato e uassene a saluatioe la qua le altramente sarebe gita a damnatione quela anima de colui per la quale tale anima é saluata omninamente si saluera. Vn de prego ogne anima xpiana quanto io lo e posso che uoglia observare questo duodecimo consiglio di salute. O rsu piglia mo presto lo terciodecimo consiglio e faciamo fine.

figlio de preuentione. Sapi o peccatore che questo con siglio non mancho ti sara utile chi si predicti pure che tu so uogli metere in operatione. V nde iouoglio che per ogne modo tu so observi etiamdio se per penitentia di tale observiatione ti douesse esserato lo paradiso beato. Sono certo che se questo consiglio observierai che per penitentia tua uita eterna aquistarai. Ma per che possa sapere che cosa e questo cousiglio dito consiglio de preuentione te so uoiomosto bene dechiarare amodo che so te agio dechiarato si altri tuti osiglii

precedenti. E perho sta a tento altramente la fatiga mia sare be nulla. Consiglio de preuentione non ne altro a dire se no che per sino a tanto che tu sei sano e uiuo in questa uita prele te che tu faci alchuno bene per lanima tua e non uolere asper ctare di fare bene o uero di far fare elemoxina alchuna per te da po la morte tua como fano de molti pazi li quali uolendo aspectare di fare alchuno bene per lanima sua da po la morte suasene ritrouano da poi inganati e priuati. Do setisti tu mai quelo bello prouerbio che comunamente se dice .o sole dire cioe meglio e dauere uno solo tiene cha cento piglia piglia. Or a chasadico che per sino che tu sei in questo mondo ti sfor zi di fare quelo bene che a ti e possibile e non aspestare da po la morte tua io non mi uoglio extendere a dire di coloro li quali non hauendo facto alchuno bene in questo mondo per lanima loro finalmente sono damnatie tale modo sono obsti nati nel la sua damnatione che non tanto no posseno mai piu fare uno minimo bene per lanima loro. ma etiadio no posseo uolere uno bene per lanima loro e che più non uorebeno che alchuno si facesseno bene per remedio loro. Dicono li theor logi nel quarto de le sententie che una anima damnata non direbe una aue maria se sapesse bene per quela tale aue maria de aguadagnare lo paradiso e questo se intende quanto e iessa anima per essendo obstinata ne lo male non po uolete se no male e non po uolere niente di bene ma bene e uero che tale anima direbelaue maria per potere aguadagnare lo paradifo se dio li uolesse dare la bona dispositione. ma lassando sanima libera nella sua uoluntade sia certo che essa anima non direbe una aue maria se essa sapesse per quela tale aue maria agua/ dagnare uita eterna Do io te ne uoglio de cio dae lo esempio lo quale molto bene le fa al proposito nostro. Se recita che essendo una uolta santo Bernardo in oratione li aperse lo de monio e dicedo Bernardo a lo demonio doue uai e como stai o mala bestia. Rispose lo demonio e desse io sto male e pegio e pessimamente per che io agio perduto per la superbia mia

tanto bene quanto e quelo de uita eterna.ma se tu Bernardo me sapestidare alchuno consiglio e remedio mediate lo quale io anchora me potesse saluare lo pigliarebe molto uolentiera e molto lo hauerebe a charo. Disse santo Bernardo a lo demo nio pouerelo che tu sei se tu hai questo bono proponimeto e uoluotade date ti bona uoia che anchora la misericordia de dio la quale e infinita & e magiore che non sia lo peccato tuo ti saluara. disse lo demonio ua e prega dio e sapi da dio quelo che esso uole che io sazate in prometo che io saro ogne cosa che lo me comedara. Disse Bernardo o mala thascha io sazo che tu non sai dire una ueritade. Vnde io dubito che se io ob tegoda dio quelo che io uoro che tu no me sazi poi uergogna e non uorai sare quelo che dio ticomandara che tu sazi. Disse lo demonio o Bernardo io non mauerebe mai creduto che tu bauesti hauto cosi poca fede di me como bai. Oruatene bern ardo mio da dio che sua benedeto e guarda se pure me poi ipe trare milericordia perho che io ti prometo, perla fedemiache io faro ogne cola la quale dio mi sapera comandare. Alora sato bernardo crededo che lo demoio fosse molto bene dispo sto a fare ognecosa se ne ando i uno caticello a la oratioe e p gando la divina misericordia che se degnasse de volere riceve lo demonio ne la gratia sua perbo che essoera mosto bene di sposto. Echo li aparse uno angelo mandaro da dio il quale li disse. o Bernardo sapi che dio a exaudita la tua oratione. Vn de esso uole anchora dare a lucifero la medexima gloria la qua le li diede nel la sua creatione con questo pacto che lo demonio dica solamente tre parole cioe miserere mei deus dio ha bia misericordia di me. Alora partandose Bernardo da la oratione tuto alegro e iocundo pensando de hauere sasto uno grando guadagno andosene da lo demonio e uedendo lo de moniosanto Bernardo da la longa in comenzo a dire o Bern ardo che nouele sono bone o cative. Alora bernardo con alta e alegra uoce. rispose al demonio dicendo . bone nouelle bone nouelle. disse lo demonio se le nouelle son bone doncha le cose

passarano bene. Rispoxe santo bernardo e disse per certo le cosse passarano bene e meglio. Alora disse lo demonio a sato bernardo. Orsudime bernardo ti prego che oclusione a por tato de li facti mei disse bernardo. Questa e la conclusione pregando io dio per te con amare lacrime chelse degnasse de farte misericordia echo che me aparse uno angelo celestiale il quale me a dito che dio ti uole dare la pma gloria chel te die de ne la tua creatione pure che tu dichi tre sole parole cioe milerere mei deus o dio agia milericordia di me.a queste pa role rispoxe lo demonio in sorma de rixo dicendo o quanto e superbo e presumptuoxo questo dio echo che lui me a facto ogne male hauedome furato la gloria mia e anchora uole che io li domada misicodia. No bauea mai gla possaza ne dio ne bernardo che io li richieda misericordia ancho uoglio dire. piuche esso dio hauendome facto tante ingurie e obligato a domandare misericordia a me. O superbia obstinata. O indu rata presumptione. O iniquitae maligna uolutade. Intellex isti bec omnia. O la .or aspecta aspecta a fare bene do po la morte tua se tu aspectarai a uoler far bene da poi sa morte tua sai i che tepolofarai nel tepodi magio che se recoglie si flori. Io ti dico docha o peccatore che tufazi bene pfino che tu sei posto in questa uita presente altramente se a pesti do pola morte tua tanto potrai far bene quanto che ne sa lo de monio. Or poniamo pure che sia uno il quale sia uirtuoxo e bono el quale deba morire in stato de gratia dico a questo ta le homo che uolendo pure fare alchuno bene per lanima sua como sono o messe o elemoxine o altre cose non debe aspecta re a sare per niente do pola morte sua ma le debe sare per sino che essouiue e a questo sare te inducano tre gentilissime ras gione la pma ragione e dita ragione de gratioxitade. Vnde des sapere che dicono si theologi nel secondo de le sententie ne la nigessima nona distinctione che lo dono e lo servitio o lo bene che sa la creatura per amore de lo creatore tanto piace a dio e non piu quanto quelo seruirio e bene sacto con libera

uoluntade e perho che lo bene che fa lomo in uita e facto con libera uoluntade.ma lo beneche si lassa a sare do po la morte o uero che se sa dopo la morte non e cost voluntario e sponta neo.ancho pare che palchuno modo tale bene sia bene coasto e-constreto. seguita doncha in concluxione che lo bene che sa lomo in unta molto e piu accepto e gratonel cospecto de dio che lo bene che sa do po la morte. O peccatore che hai exami nato e deliberato de volete aspectare a fare le tue elemoxine do po la morte quoletufare al mio cóliglio e farai bene fa che tumudi quela uoluntade e fa ora uiuendo tu quelo bene & elemoxina che haueui deliberato di fare do pola morte tua per che coli facendo molto piu sera grato lo tuo bene nel con specto de la divina maiestade che non sera se lo aspecti a fare dopo la uita tua. Or poniamo per exempio che siano doi ho mini li quali tuti doi ti fazano uno presente per uno ma lu/ no di questi homini ti faza lo dono suo inuoluntarie cioe no uoluntiera: ma quasi como constrecto. laltro fa per lo cotrario perho che esso ti sa lo dono suo con libera e spontanea uolun/ tade. Or dime lo uero quale dono ti sera piu grato:e piu accepto.o lodono di colui che telo sa noluntiera o di colui che ti lo sa quaxi constretamente. Son certo risponderai che piu charo & accepto ti e lo dono uoluntario che lo dono fato qua si perforza. Or achasa cosi uoglio che sapi che più grato sia lo dono facto a dio in uita che quelo che e facto dopo la morte perho che luno dono e uoluntario e libero. ma laltro no e coli libero e uoluntario hai lo exepio. Or piglia la ragione. Echo sono qua doi bomini li quali fano uno medeximo peccaro mor tale tutidoi. ma luno sa quelo peccato mortale con ignoratia e laltro lo fa congrandissima malitia chi iudicarai tu che agia peccato piu grauamente o colui il quale a peccato p ignoran tia o colui il quale ha peccato con malitia. Son certo che risponderaiche e piugraue lo peccato facto con malitia che lo peccato facto per ignorantia. O quanto bene respondesti e al proposito. Or oltra 10 ti domando per che cagione e dito

ellere piu grave lo percato facto co malitia cha lo peccato faro per ignorantia dirar pho ester piu grave glo con malitra che lo peccato facto per ignoraatia perboche nel peccato facto con malitia lie stato una più grande en agiore ucluntade e propommento di peccare ci e non sia staro nel reccato sacio con ignorantia. Or echodonchache tanto lo peccato e dito esfere piu graue quantoche li incorre magior uoluntade afare quelo tale peccato e per contrariotanto lo peccato e dito ellere più legero quanto che li concorre piu peca uoluntade cosi p simi litudine ti uoglio dire de lo bene che sa lomo perho che qua to e facto con magiore uoluntade tanto e dito essere magio re bene e quato lo bene e fato con piu pocha uoluntade tanto e reputato essere menore bene. Or al proposito nostro. Dico doncha che e piu grato e accepto al omnipotente dio lo bone che se fa in ustache quelo che le sa fare dopo la morte pho che quelo che se fa inuita del homo e piu libero e uoluntario che nonsia quelo che sufa sare dopo la morte. Se tu o christiano serai saujo e discreto farai doncha lo bene che tu uole fare in uita e non aspetarai afarlo dopo la morte tua bai doncha la pma ragione Toglie la secoda. La seconda ragione che te in duce a fare lo tuo bene i uita e non farlo dopo la morte e dita ragione de meritabilitade. Do io ti domando. Echo che day in uita tua uno ducato per lo an ore de dio.do po la morte an chora dai uno ducato per lo amore de dio quale creditu che sua de magiore merito o lo ducato dato in uita per amore de dio o lo ducato dato dopo la morte etiadio per amore de dio Se tu uolesti rispondere e dire che tanto merito sarebe luno ducatocomo laltro io ti dico lo uero ala grossa che tu saresti uno grade menzognaro a dire tale cosa e asare tale iuditio tu faresti una de le grande menzogne che io sentisse mai e pho se tu sei homo discreto e prudente risponderai che di magior merito e lo ducato dato in uita del homo che lo ducato dato do po la morte. anco piuti diroche e de magior merito lo ducato dato i uita che no sono mille ducati dati do po la morte. No re

ne marauegliare di questo per che ioti asignaro la ragione molto bene al propolito con lo exempio. Dice miler bona uentura nel secondo de le sententie ne la uigelima nona disti aione che tanto la cola facta per lo amore de dio e de magior merito quato la si fa con magiore e con libera volutade e pho che colui il quale da lo ducato in uita lo da con libera e sponta nea unsuotade .e per contrario quelo ducato che si da do po la morte nonse da contanta libera uoluntade. Ancho pare che lo dia como sforzato seguita doncha molto bene che de piu merito e apsio a dio uno ducato dato i uita cha mille che siano dati per te dopo la morte da li paretito i hay la ragioe toglie lo elempio e uedarai che te agio dito lo uero. Se reci/ ta che fureno sete fratelli tuti ueschoui e santi.fra li quali glie ne fu uno de magiore vertude e sanctitade che tuti li altri il quale ebe nome sato Alberto. Questo sancissimo neschono molto era diuoto e contemplativo e haueva de molte revela tione da dio. V nde una uolta li uene uno grandissimo desi, derio da sapere da dio quale sono quele cosse le quale po far lomo in questa uita che siano piu grate a dio cha tute le altre cosse. V nde bauendo esso una uolta consecrato lo corpo de christo ne la messa che diceua tenendo ne le mane sue la hostia consecrata.disse queste parole al corpo dechristo che esso te/ neua in mano. Signore mio sapi che mai non te leuaro ne may tilassaro ne mai te riceuaro in fino che tu no mi reuelli q le cosse le quale piu te piazeno e piu te sono accepte e grate che tute le altre cosse dito queste parole e sacta que la tale ora tione santa la aparsse christo in carne como se staua nel hostia confecrata e disse. O Alberto filiolo miogranda e la sede e la santitade tua. V nde io ti uoglio reuelare quelo che may piu non su reuelato a creatura bumana. Quindice cosse li reuelo le quale lasso stare per breuttade. Ma la prima su questa che christo disse a santo Alberto. Sapi siliolo mio Alberto che piu me accepto piu me caro e piu me piace uno solo denaro dato con libera voluntade ne la vita de lomo che non sarebe

Selomo do pola morte sua mi uolesse donare uno monte de oro che susse tamagno che giongesse da terra in sino al cie lo empirecco tu il quale hai de la roba hai intexo lo elempio Orfache lo meti in operatione. La terza e ultima ragione e non aspectare al presente piu ragione ne consiglii da nfi la quale induce lomo a fare bene piu presto ne la uita sua che da polamorte e dita ragione de securitade. Or lassiamo stare che la prima e la seconda ragione non te constrengeno. al ma cho son certo che questa terza ragione in tuto te constrengera afare lo tuo bene piu tosto in uitache in morte. Say per che perho che lomo che sa lo bene in uita sua e con le mane sue esso e cerro e securo che quelo bene o quela elemoxina e pure facta e non hai dubitatione niuna che esso bene non sia facto Ma oltra di questo tusei securo che non tanto bay facto tale bene ma seisecuro di bauere lo premio di quelo bene da dio o in uita o do po la morte ma le tu uoray lassare per parenti abocha o per testamento che sia facto tale bene per te no poi bauere ne certeza ne securitade che quelo bene lia facto per lanima tua da li parenti toi e perhogia te agio dito che pin uale uno riene tiene che no ualiano mille piglia piglia .lasso stare che non facendo lo bene in uita tua ma nolendo pure la/ sareche sia sacto dopo la morte tua che non tanto sey securo se quelo bene sera lacto per lanima tua. Ma poniamo che tu uadi in purgatorio al mancho ti sara prolongata e la pena ello termino del purgatorio perhoche dicoche sera piudoga la penatua del purgatorio per che dicono li theologi che se tu hauesti sacto quelo bene in uita tua o a religiosi o a poueri essi bauereue sacto piu presto oratione pte e mediante quele tale oratione se pure fosti gito nel purgatorio dio tene baue rebe canato presto che no ti canara perho ti consiglio che p essere piu securo dil bene tuo e per potere piu tosto gire a ui ta eterna che tu sazi lo bene tuo per sino che sey uiuo e non nolere aspectare dopo la morte tua per che achade pericolo che quelo bene non ti sara facto o uero che essendote pure

facto. al mancho staray piu longo tempo nel purgatorio che non saresti stato se tu bauesti sacto quelo bene i uita tua. Or may e tempo che io fazia sine a li consiglii mei li quali. O peccatore como bay ueduto sono tanto largi tanto sacili: e tan to dolci: quato posseno essere. Ora mai non ti porai excusare dicendo. O io o io non mi posso saluare perho che la uia de la salute e tropo ardua streta e difficile conciosia cossa como bay ueduto e poy uedere che uolere seruare questi consiglii benedeti non li achade niuna difficulta. ma ogne largeza e facilita lasso stare che in componere questi consiglii molto be ne me hay facto sudare lo pelo. Altra no uoglio remuneratio ne e premio de la faticha mia seno prego lo altissimo ebe/ nigno dio che si degna mediante la lua ifinita pietade e mise ricordia de concedere a tutili fideli christiani che posseno tu ti in siema observare questi consiglii de salute acio che essi tuti tu & io possiamo riceuere la gratia de dio ne la presente uita e poy tuti di bella compania possiamo gire balando e tri onphando a uita eterna. La quale ne conceda esso dio il quale uiue e regna i trinitade plecta p ifinita lecula leculoy Amen

Forniti sono li consiglii de la salute del peccatore.

.M.CCCC.LXX.



nā

12

be

ue

te

lio

previous come buy it will true is true is the lacilitie of one so the state of the following of the state of the sta ringulation illustration of interest of the control of the first party and the first p benedel month achade nights diff on the ma bank landers e the trailing fair of chirch penere outfit contribute ofte be migne dio che nee dingmedia te la malifunita pleta le e mile. ricordie de cerce the afmin hiteland minim ele pollene an umatema ableman quelli cordigin de lature acro che elli citi tu 81 io polliumo iscene la gent'a de che ine la prelente mra e poyrunci bella compinia pollicino grebalando erri onphando a nita oreina. Latquale ne conceda effortio il quale uine e regna frincitate parte o finita feedla feedlog Amen Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



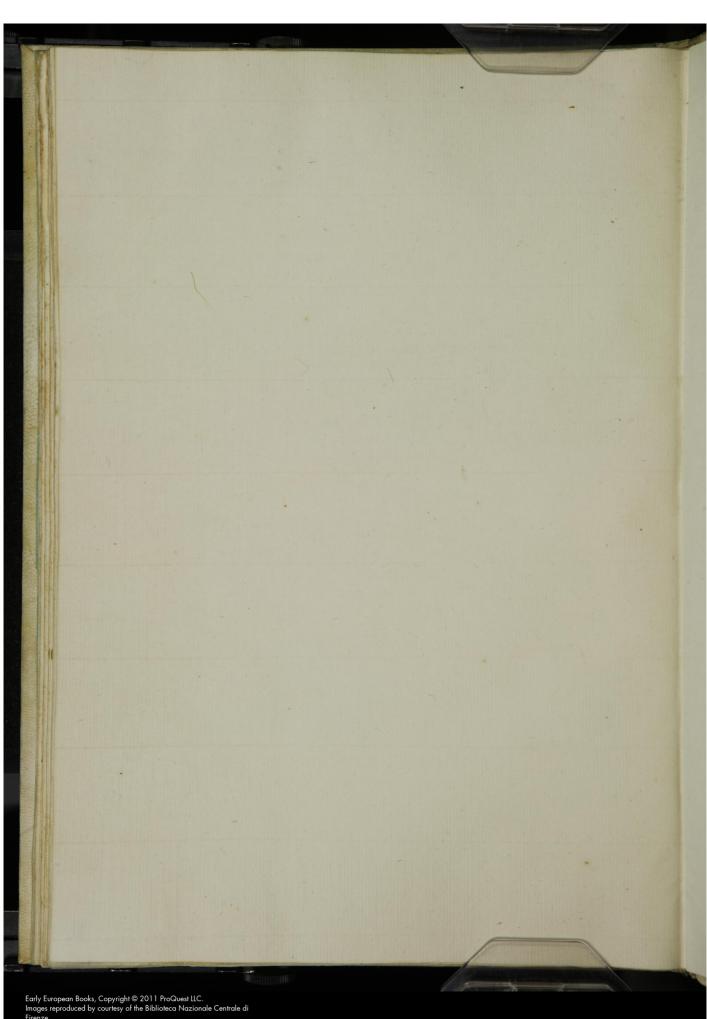

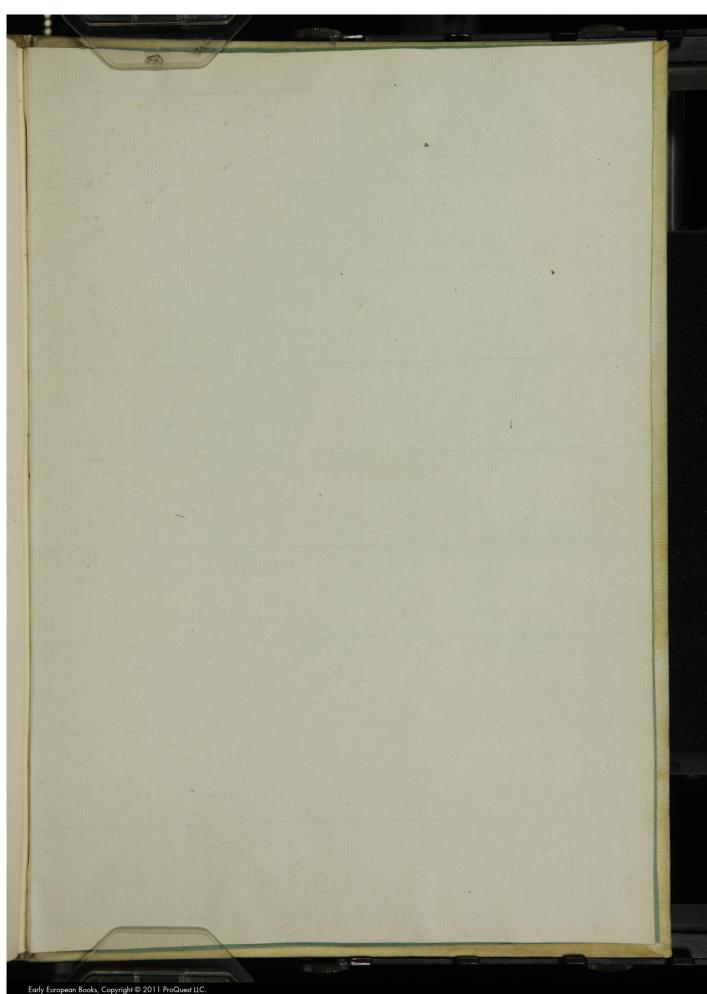





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.16